

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

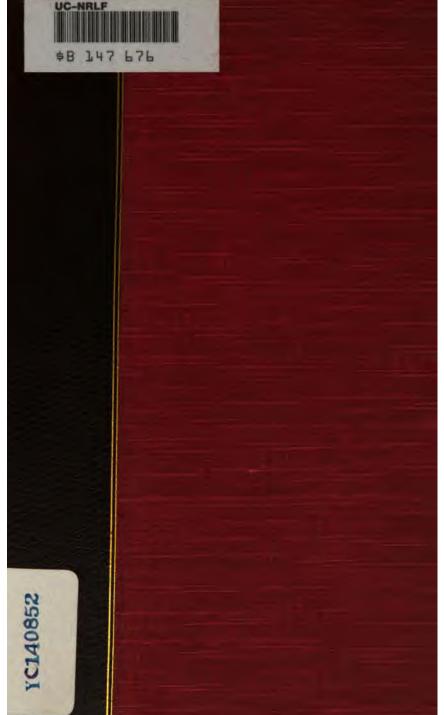

LIBBARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

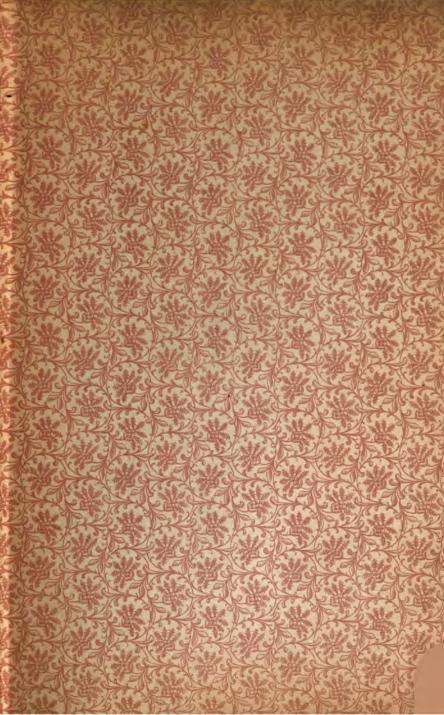

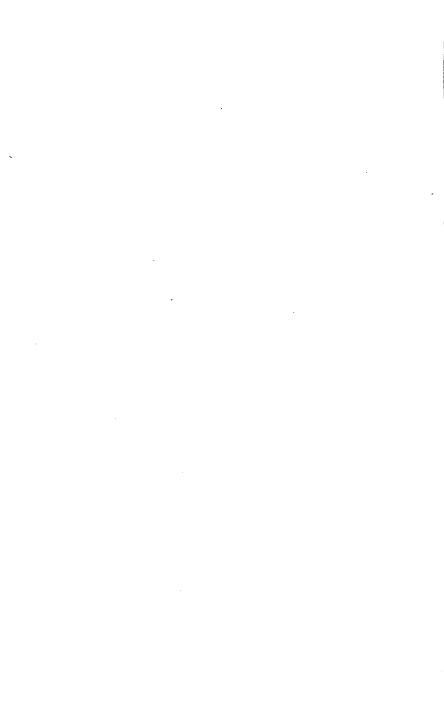

Mercantini

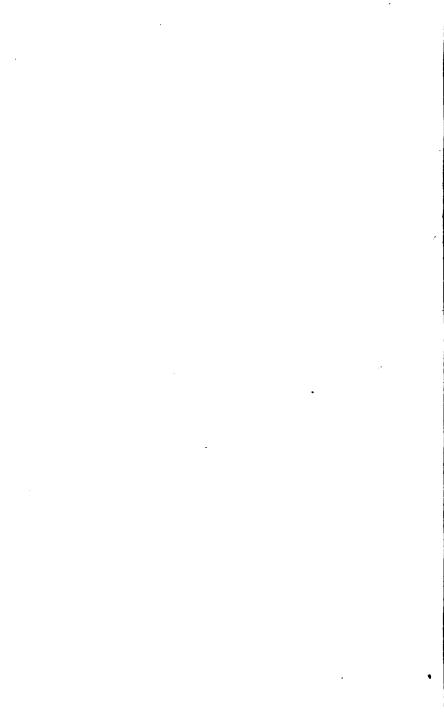

# TITO SPERI



•

.

•



Eito Speris

# TITO SPERI

CANTI

Di

# LUIGI MERCANTINI

Dammi, e ciel, che sia foce Agl'italici petti il sangue mio. LEOPARDI.



TORINO
TIPOGRAFIA DEL PROGRESSO
1853

PROPRIETÀ LETTERARIA DELL'AUTORE.

Resignable

PQ4716 M88.T5

### GIOVANI ITALIANI

Sei anni or sono la nostra Penisola era tutta in festa, e tra le nuove allegrezze gli animi si aprivano alla speranza di vedere la Nazione Italiana, stata già due volte maestra di civiltà all'Europa, rinnovarsi come per prodigio alla sua antica grandezza. Ma quanto brevi durarono quelle gioie! e i più fra gli stranieri c'invidiarono fin que' pochi giorni di festa, e un sogghigno di scherno apparve sulle loro labbra agl'inni di amore e di fede che un povero popelo, dopo avere sì lungamente pianto

il solo che nella primavera del 1849 combattesse alle mura della sua città con quella intrepidezza onde l'amore della patria soltanto sa circondare i giovani petti; ma egli ha santificato la sua vita col martirio, e i concittadini suoi godranno di vedere in lui personificarsi la gloria di quelle dieci giornate. I miei Canti adunque non sono che un affetto del cuore alla santa memoria del giovane guerriero, a Brescia e all'Italia; ma in essi, e il dirò pure, è un altro intendimento ancora; quello cioè di parlare all'anima vostra, o giovani del mio paese; perchè io non ho segnato parola in queste pagine che non abbia sempre avuto voi nel pensiero. Vedrete voi stessi che nulla ho scritto che non sia verità, e innanzi di scrivere ho sempre aspettato che gli affetti del cuore, tutto compreso di tanta bellezza, mi corressero quasi alla penna perchè io potessi manifestarli a voi.

Se nel leggere i miei Canti una lagrima sola voi verserete alla memoria del carissimo giovane, se alla fine di essi vi sentirete un qualche accrescimento di affetto per la Patria nostra, io potrò ringraziarne Iddio come della più dolce consolazione che mi abbia conceduto nel tempo della sventura. All'esempio adunque dei nostri grandi fortifichia-

moci, a giovani: e voi, a'quali io parlo più da vicino, voi saprete certamente mostrare che la libertà è santa cosa sol quando ella innalzì l'animo a nobili e grandi propositi; e nel vostro cuore il suo nome non suonerà altro che Virtù. Perchè ave i fatti si discordino dalle parole, nulla rileva il chiamarci liberi e amatori della Patria: i nemici del bene tengono sempre gli occhi in noi, e se veggano pur l'apparenza del male, essi, gridano tosto—Licenza.

—No.—Libertà è Virtù — noi dobbiamo sempre rispondere: ma gli atti nostri hanno ad essere il testimonio vivente della rettitudine del nostro pensiero. In questa sola guisa operando noi riavremo una Patria! e saremo Nazione!

Torino, 20 novembre 1853.

L. MERCANTINI.

. . . 

# CANTO PRIMO (1)

Spuntan vaghi mattini e lieti soli
Per gli augelli, pei fiori e per le greggi,
Ma tu non spunti mai, bell'ora prima
Del nuovo dì, per l'itala famiglia.
Che notte lunga e dolorosa! io guardo
Pur sempre fiso, il tuo raggio aspettando;
Chè accompagnar d'un grido anch'io vorrei
La mattutina festa onde l'Italia
Con sorrisi ed olezzi e canti e danze
Di piante e di animali al ciel saluta.
Ma invano aspetto, e quando il cor per poco

Sciolto d'ogni dolor dietro a' ridenti

Suoi sogni palpitando si abbandona,
Ed io vo seco e i primi suon ricerco
Di festiva canzone, a l'improvviso
Questo cor mi si aggela e mi si serra,
Ed io m'arresto. E sento oltre dal margo
De l'Olona e del Mincio orrendamente
Suonar tratte catene, e un affannoso
Ràntolo di morenti! e veggo i corpi
De' miei dolci fratelli a ritte travi
Avvinghiati e distesi, e a lor sul capo
Spaventoso il carnefice che il cinghio
Strigne a forza di braccia infin che rotte
Le cervici si piegano....

Ma questa
Ora non sia di piangere e di lutto!
Il nordico avoltoio, dal fraterno
Carname i rostri sanguinenti alzando,
Lagrimar non ci vegga! le impudiche
Ali scuotendo, con selvaggia festa
Si plaudiria, chè a lui del paro è dolce
Dei vivi 'I pianto e de gli uccisi il sangue.

Itala gioventù, che taciturna Fremi ed aspetti, ai mantovani spaldi L'occhio solleva: su per l'aer muto Tre pali ergon la cima, e già duo salme Pendon gelide e immote. Al terzo legno In lieti panni e profumata chioma, Come se a danza od a convito andasse Fiero giovane incede; ei la tremante Scala più baldo e più superbo monta Di scettrato signor nel primo die Che si pompeggia in trono. Ecco: già il sommo Egli ne tiene, e, sin là dove aggiugne Fra la terra ed il ciel veduta umana, L'acque, i campi, le valli e le colline Ch'ei non vedrà più mai, guarda e saluta D'ineffabile addio. L'innamorata Faccia gioiendo leva, e ad alte grida Chiama l'Italia sua.... Conosci 'l suono Di questa voce, o gioventù? l'ardita Sembianza or tu affiguri? Oh! da l'atroce Loco il guardo torciam! corriamo al sacro Terren ch'ei toccò prima, in riva al Mella, A la città dei forti onde vendetta Il Tedesco non ebbe allegra mai.

Mentre il barbaro vile innanzi a l'alte Rôcche tremando di paura eterna La gola a quell'indomito incapestra,
Io sul dorso dei Ronchi, a Torrelunga
Guardando, ond'egli 'l di de le supérbe
Ire di Brescia fulminando ruppe
Le straniere falangi, a un glorioso
Inno l'ali darò che al rilucente
Spirito si accompagni or ch'ei ridendo
Vola al sol che immutate ama pur sempre
Questa sua terra cara; e tu dintorno
Con amor mi ti stringi e mi fa coro,
O altera gioventù d'Italia mia.

# CANTO SECONDO

Perchè avvolga le man cruente e ladre Nordica Erinni a le tue sparte chiome Non pianger, Brescia, di gagliardi madre.

Fin che serbi sdegnosa il tuo bel nome, Fin che tanta di ciel luce t'irraggia, Le tue baldanze non saran mai dome.

Può coi brandi sanguigni orda selvaggia

Disertar le tue messi e i tuoi vigneti,

Ma si rinverde in fior tosto ogni piaggia.

Di', al rapace stranier che questi lieti Colli tuoi se ne porti e queste valli Festeggianti di gelsi a d'uliveti.

Digli che tutto in groppa a' suoi cavalli Carchi 'l ferro, se può, di tue miniere, Ch'ei sa se taglia ne li orrendi balli.

Stolto! a le tue fucine avrà potere

Tôr le ancudini, i mantici e i martelli (2)

Perchè non s'armin le improvvise schiere;

Ma tacita la terra ognor novelli

Porge acciari affilati, e quei che avvezza

Han la destra a ruotarli ancor son quelli.

Son quelli ancor che la natia fierezza
Disfrenando in Legnano, a Federico
Volsero in lutto la superba ebbrezza:

Che al Lussemburgo (3) del valore antico Poi dieron segno, e ai mani di Brusato Rise vendetta del cruento Enrico:

Che a brano a brano Ismondo (4) ebber squatrato Quando Durdun ne la sua bella figlia Rinnovar volle di Virginia il fato: Che scelser di lor sangue anzi vermiglia La propria terra che Gaston far lieto (5), E fur Brescia • Vinegia una famiglia.

Pur non sa lo stranier che in tuo segreto Tu rinnovelli di fortezza il petto Ad ogni sguardo che ti giri indrieto.

Son le glorie degli avi un santo affetto.

Che dei nepoti 'n cor mai non su spento
Per forza di catena o di gibbetto.

E te vuota credean d'ogni ardimento Gli oltracotati pria che tu sorgessi Qual lion che del rugghio fa spavento.

Oh! così tu, Novara, non avessi Visto ai labbri del barbaro il sogghigno Onde a pena si dura or noi siam messi!

Le altere genti del terren ferrigno Mostro gli avrien che la straniera vena Meglio tinge le nostre erbe in sanguigno.

Da la fronte, sui fianchi ed a la schiena Sarien discesi i mille folgorando (6) Come turbo che ruota in su la rena.

<sup>2 —</sup> Tito Speri

- Le Camunie di ferri ivan suonando, E il valligian di Sabbia ed il Trumplino Vegliavan le inquiete armi agitando:
- Lampeggiavan Benaco, Idro e Setino Dei brandi alzati, e tutte le pendici Fremean dinnanzi da quel giogo alpino:
- E dal Lario e dal Brembo e da gli aprici Dorsi di Corno e di Tonal calava Stuol di sacri a morir giovani amici.
- Forse più non vedean Danubio o Sava Le percosse falangi, e non ne avria Nemmen riso il Cosacco in su la Drava:
- Scosso i rostri dal vello si saria
  Il superbo lion de la laguna
  E tu il Gallo dal tergo, o Roma mia!
- Ohimè! doglia maggior non è nessuna Che un bel di rimembrar de la speranza Quando vôlta retrorso è la fortuna!
- Da questa almen che sol di lutto è stanza, Cotanta onda di sangue, o Dio dei forti, A te salga, poi ch'altro non ne avanza.

- Se più curi di noi, tu almeno ai morti Consenti un grido che ricordi ai vivi Che un'onta è il duol se con viltà si porti.
- Dica pur che siam miseri e captivi Chi di noi ride, ma codardi mai; Chi ha giovin l'alma al mio concetto arrivi!
- Oh, perchè, patria mia, tu ancor non fai Tacer lo insulto d'ogni estrania lingua Che te dice cagion de' propri guai?
- Fa, tu 'l puoi, che 'l reo foco omai si stingua Ond' ha tue membra lo stranier disgiunte, Si che tu ti discarni ed ei s'impingua.
- Se fan sol de'tuoi ferri alcune punte Impallidir sua faccia, or di' che fora Se fusser nostre man tutte congiunte?
- Vere novelle a questi clivi ancora (7)

  Non mandava il Ticino, e a' suoi figliuoli

  Brescia gridava Ogni vilta qui mora! —
- E rimasi a quel cozzo eran pur soli;

  Ma color che sapean nostra sventura

  Di su dal Cidno (8) minacciavan dnoli.

- De l'antico Falcon le grigie mura Folgoraron repente, e gli spavaldi Credean l'ira domar con la paura;
- Ma le fronti ridendo ai truci spaldi S'ergean tutte, e la barbara minaccia Fea più rapidi i polsi e i cor più saldi.
- Altri strigne il moschetto, altri s'allaccia La daga e l'elmo, e chi le selci svelle; Tutti ai varchi e a le porte alzan la faccia.
- In quel cupo fragor fiere donzelle Correan d'arme suonando, e giovin sposa (9) Di bellissimo volto era con elle.
- Fra 'l tuonar de' mortai terribil cosa Martellar crebro di rintocchi e squille, E sventolar d'insegna paurosa:
- E bruno il volto e nere le pupille Giovin baldo condur le ardenti squadre; Era il mio Tito, capitan di mille!
- Di mature bellezze e ancor leggiadre Una donna su lui la destra alzando:
  - Va, gridava, è la patria oggi tua madre! —

- Ma in prestissimi giri roteando

  Poco più oltre vaga grillandella

  Ad infiorar scendea di Tito il brando:
- La innamorata creatura bella (10)

  Ei vide allor che con la man tremante
  Si copriva del viso la fiammella.
- Che allegrezza a la morte andar dinnante De la impavida madre al cenno altiero, Salutato dai fior di lieta amante!
- Oh se l'itale donne al santo vero Gli occhi alzassero e 'l cor, pei liti nostri Ogni fanciullo cresceria guerriero:
- Ma sol come più s'orni e lisci e innostri Studian pur molte, o come il piè si mova Meglio a la danza, o come il sen si mostri;
- E, duro a dirsi, strania cosa e nuovaÈ amor d'Italia! ah se di spose e madriNe l'alma questo amor mai non si trova,

Nostra terra fia sempre in man dei ladri!

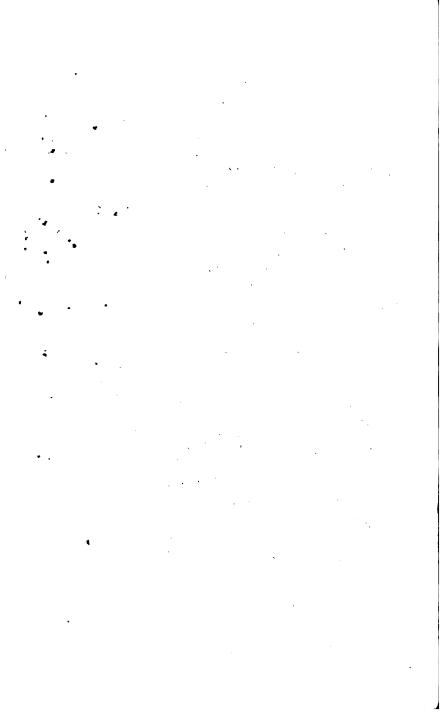

## CANTO TERZO

Vedi tu là da Montechiaro un nembo
Di polve alzarsi e un luccicar di ferri? —
— Oh! sì veggo: e' son dessi! A Santeufemia (11)
Di calarsi fan vista! — E ad aspettarli
È là il fior dei gagliardi! Ah ben comincia
Questo giorno per noi! —

Così da l'arco Oriental de la superba torre Che dal Popol si noma, le vedette Dicean tra lor festose; e tosto un d'essi La man strinse al battaglio e fieramente

Martellava sul bronzo. In quella guisa. Che di ardente destriero a lo annitrito Per lo campo rispondon scalpitando Gli anelanti cavalli, un'improvvisa Furia di squille con terribil metro . Seguia di torre in torre. Per li aperti Spalti del Cidno con l'accesa fune Correr si vide allora uno ed un altro Sui cavi ordigni, e da la torre a un tempo Al castel si volgean due ferree canne, Poi duo lampi e duo colpi; ed allargando I bombardier' le braccia in sul battuto Cadean riversi. A ritentar la prova Altri ed altri accorrean, ma tesa appena Avean la destra che di botto a terra Davan le reni. — Ah! cacciator bresciano Non mira in fallo mai! Se non coprite Di fronde il covo, o non volate al buio Mal vi giova, o sparvieri, ed ugna e rostra! Si dicean que' securi 'n suon di scherno Palma a palma battendo.

A Caionvico, Un dei colli onde il borgo in sul sinistro Lato si afforza, con eletto stuolo Salito è Speri, e si disposto ha i prodi Che a le ostili falangi da l'avverso Pendio salenti d'improvviso a gli occhi Balenino i lor ferri. E là dal sommo De'sovrapposti gioghi un uom frattanto. Affannato scendea: sacerdotali Son le sue vesti, ma di salda spada. Il fianco ha cinto e da l'acceso volto L'amor lambeggia ond'è più bella in Dio La santa Carità del natio loco. — 0 di Serle pastor (12), Tito a kui grida, Tu non fai scherno del Vangel, chè sai Por la vita pel gregge incontro ai lupi! Ve', già corron su noi, ma noi Bresciani Trarrem loro le sanne. I miei giù al borgo Parte stanno a l'entrata, e parte a destra Si distendon pei campi: io cento arditi Quassù meco ho appostati, ed io qui aspetto L'infame assalitor. Tu co'tuoi prodi Tienti su a l'alto, perché invan quei crudi Si argomentin d'irromper su le mura Con più lunga aggirata. — Allor la mano. Del giovine guerrier con lieto piglio Boifava stringendo, — E noi, soggiunse, Insegneremo altrui come si pagni Quando soltanto amor d'Italia nostra

A battagliar ne infiammi. E quali intanto Giunser novelle dal Ticino? —

- Or come

Ne sai tu ancor che di vittoria il segno Nostre bandiere adorna in Val di Sesia? (13) Che gloriosa tregua or de la prima L'onte cancella, e che le sperse turme Oltr'Adige s'avvian? —

— Ma perchè dunque

Si disfrenan su Brescia? e sempre i patti
Essi guardan così! spergiuri sempre
Questi ribaldi! Ma i promessi aiuti
Qui 'n brev'ora saranno. E soli ancora
Combatterem! che importa? Io torno a' miei
Che mi aspettan lassu: se accennan solo
Di tentar quelle alture, oh già son pronte
Le fraterne accoglienze. —

Intanto il sole

Di suoi rosei torrenti i campi e i clivi Innondava sorgendo, e al caro cielo Si ergean gl'itali volti irradiati De la vergine luce. Il braccio in alto Boifava distese e — Benedici, Pregava, o Dio, quest'armi, e tu, bel sole, Splendi al trionfo nostro! — I ferri alzati Lampeggiarono in quella, e via per l'erta Dileguossi 'l Serlese.

A l'armi! a l'armi! — Gridan le prime scolte; e su dal colle Con la persona in arco e industre il passo Fra pianta e pianta si vedean li biechi Drappelli volteggiar: di Tito al cenno Cento liste di foco, ed altrettante Rabbiose strida di rincontro; e tosto Di fumo un nugol con baleni e scoppi Turbinava di fronte. — Ah! del mio nome, Capitan, ti rimembri! — a sè d'appresso Gemer Tito sentiva — E sarà primo Il tuo, dolce Raboldi! — e il mio secondo! — Ratto un altro aggiugnea — Foco, o compagni, Gridava Tito, e non si muoia inulti; Foco, o Bresciani! — e il suo moschetto anch'esso Appuntava fremendo. Non di tronchi, Non di siepi o fossati o sterpi o greppi Si fean schermo gl'impavidi, ma ritti E a viso aperto con lo acuto sguardo Qua e là givan spiando, e visto appena Mover le fronde o gittar l'ombra un corpo, Folgoravan tremendi. — Oh troppo audaci, Allor Tito sclamava, e cento soli

Che potrem contro i mille ove l'aita

Non usiam dei ripari? — E tu che à noi

Vai consigliando, tua persona forse

Ai ripari schermisci? Usin lor arte

Questi scherani a tirannia venduti,

Noi liberi la nostra: A la bresciana! (14) —

— E a la bresciana sia — con voce allegra

Seguiva Tito, e tutto avvolto allora

Dentro un nembo di fumo e di faville

Era il dorso del colle.

Oltre d'un passo
Più non dan' quei selvaggi, e rappiattati
Fra gli arbori e gli sterpi osano appena
Levar su il ceffo: l'inusata foggia
Di quel pugnar li agghiada, e a un tratto il tergo
Volgon da tutte parti e per la china
Si dirupano a corsa. I cento arditi
Disserravansi allor con forti grida
Dietro a l'orde fuggenti: ma d'un salto
Tutti Speri precorse. — Or m' obbedite,
Amici, alto gridava, in mezzo al borgo
Per altra via discendasi: tra 'l folto
Dei nemici avventarsi è folle impresa
Da questo lato e invan morremmo. — E tutti
Sostando a un tempo, al caro duce intorno

Si ristrinser gioiosi, e in piena e stretta Schiera dal colle discendean.

Ma come

Furo a mezzo il pendio, stesi 'n su l'erbe Videro i corpi dei diletti amici Che le braccia fraterne avean là tratto Fuor de l'orrida mischia. — A piè d'un olmo Giacea bianco e affannoso un giovinetto (15), E una donna gentil da la mortale Ferita il sangue gli astergea: d'un riso Che non si dice sorridea 'l giacente Lei riguardando. Era la giovin sposa Angelica leggiadra che tra 'l suono De l'armi anch'ella intrepida salendo Il piè rattenne a consolar l'estrema Ora di quel morente. Allor che Tito Là passando giugneva, il giovinetto, - 0 donna, le dicea, quand'io mi mossi Da Gargnàn per serrarmi anch'io tra i forti Che per la patria san morir, mia madre, La dolce madre mia di propria mano Questo bel segno tricolor mi pose Sorridendo qui al petto, e — Va, mi disse, E combatti da prode! — or tu, quest'una Grazia ti chieggo, il caro don materno

A lei rimanda, e dille com'io fui
Obbediente figlio.... — Allor dal borgo
Si udi sorger di squille e di moschetti
Un più vasto rintrono, e — Addio, gentile
Alma del mio Corsetti, oltre correndo
Tito diceva, di tuo sangue or ora
Ti farem noi vendetta! —

Un fiero assalto

Davan sul destro e sul sinistro fianco Le croate coorti, e più di lungi Sul mezzo del sentier da gli scoppianti Bronzi uscian rogge vampe e fischio orrendo Di ardenti palle: ma colmigni e tetti E balconi e trincee senza riposo Riversavan di fiamme una procella Sovra i truci assalenti. In su la via Tuttequante si strinser d'improvviso Le barbariche turme, e impetuose Dentro il borgo irrompean, chè da lontano Vedean bianca un'insegna. Erano i messi Che di Brescia venian, perchè dei forti Si serbasser le braccia a più gagliarda Difesa entro a le mura. Ma di nova Ira il petto magnanimo s'accese Del giovin condottier che i messaggeri

Dietro sè non sapeva. — E menar vampo Costor dovranno che d'assalto vinta Abbin la terra? — e in questo dir sul brando Candido lino innalza e si disserra Fra le irruenti schiere. Il feral piombo Gli sibila d'intorno e da più parti Rigan sangue sue membra: egli con fermo Viso s'avanza infin che là si arresta Ove il duce alemanno il suo fumante Destrier frena a fatica. Il vide appena Nugent che tutto il misurò d'un guardo E i guerreschi sembianti e l'ardimento Tra sè venìa notando. — Io 'l so, con fiero Cipiglio ei prese a dir, so di che vana Speme il cor vi nutrite; e stolti e audaci Voi mi parete a un tempo. Se a la quarta Ora da questa di tutt'armi sgombre Vostre mura non fien, ben io col ferro Domerò tal baldanza. E caro intanto Vi sia ch'io pur di voi fatto pietoso, Qui le mie schiere infreni. — Al bieco insulto Speri 'n volto divampa, ma il disdegno Dentro 'l cor preme, e, senza dir pur verbo, Nel borgo si riduce e co'suoi prodi A la città si avvia.

Nanti al palagió

'Ve di Brescia il Lion l'itala insegna
Abbranca e rugge, a parlamento accolte
Stan le genti Bresciane, e tutti i volti
Sono alzati al balcon donde si aspetta
La risposta dei barbari. Frammisto
E di voci e di man levasi un suono
Come appena di la Tito si mostra
Coi frementi Duumviri (16); nè intero
A' cittadini suoi detto ha l'oltraggio
De lo spavaldo assalitor che un solo
Da ogni pette prorompe accento d'ira,
E Guerra! Guerra! gridan tutti.

- A noi

Essi pietosi! -

- Da nessun pietate

Non volle Brescia mai! —

- Nè mai cervice

Oui chinossi ad altrui. -

— Col ferro in pugno

Gli avi nostri morian. -

- Sempre ai superbi

Superbamente rispondemmo noi! —

- VIVA ITALIA! -

E qui un lungo e fragoroso

Batter di palme, e un agitar di brandi E un baciarsi l'un l'altro. Innebriate Parean fin l'aure é più raggiante il sole Di mezzo il ciel splendea: tutte allegrezza Rimbombavan le case; incoronate A festa eran le mense, e i risuonanti Nappi libando di tremendi auguri Si fean saluto. Ma repente un alto Silenzio succedea, chè già la quarta Ora appressava: e appena il primo scocco Dalla torre oscillò, siccome incendio, Chiuso in ampio dificio, che di colpo Balestra in aria il tetto, e in mille lingue Crepitando, mugghiando e corruscando A le nubi si avventa, e tale un grido Di su dal cerchio de le mura ai Ronchi Di giogo in giogo ripercosse. Udillo Fin dei barbari 'l campe, e il duce altiero Non ne rise in suo cor; ma la minaccia Già gli è uscita dal labbro, e rincorando Va le schiere a l'assalto e grida: — A Brescia. —

A le trinciere, a le bastite, ai valli Di Torlunga in sui fianchi 'l bellicoso Popol si apposta: ma del giovin duce

<sup>3. -</sup> Tito Speri.

È fermo nel pensier che l'efferato
Esercito in quel di fin sotto al muro
Non si spinga di Brescia. A sè d'intorno
Il fior dei prodi accolto, ad alta voce
Bosi (17) appellò, giovin di altere forme
E di gran cor, di eletta schiera anch'esso
Conducitor gagliardo, e — Assai, gli dice,
Difensori ha la porta, ma non fòra
Util consiglio qui aspettar gli assalti:
Tu di Paola al villaggio, io lungo i colli
Farem suonar nostr'armi. — E detto appena
L'alto proposto, come stuol di veltri
Che il cacciator su le inselvate fiere
Tutti a un punto sguinzaglia, i battaglieri
A l'aspro incontro uscian.

Di nuovo avvampa
L'aria e trema il terren. Con la sua rabbia
Si consuma il teutono e pargli un'onta
Che a la virtù di pochi 'l furor ceda
Di ordinate falangi. In su la fronte
Del villaggio si avventa; e tosto il suolo
Mordon le prime file, e le seconde
Si arrovescian su quelle: i piombi immani
Invan scrollan rombando e tetti e mura:
Ai barbari sul ceffo e sopra il capo

Turbina orrendo il foco da ciascuna
Vetta di colle, chè al fraterno aiuto
Terribili scendean dagli alti Ronchi
Del Serlese i trecento. Il raggio estremo
Del sol caduto a la nevosa cresta
Moria di Montebaldo, e ancor de l'armi
Durava alto il fragor: ma a poco a poco
Dietro al nordico stuol tamburi e trombe
Si tacean lontanando, e in più frequenti
Colpi 'nvece suonavan gloriose
Le campane di Brescia.

Come genti
Che tornin dai sollazzi, in mezzo al plauso
De la gioiente popolar famiglia
Rientravan la porta quei novelli
Mastri di guerra, e a le sdegnose membra
Era letto il terren. Due giovinetti,
Di lor vedova madre unico amore,
Fin dal sorger de l'alba al borgo intorno
E su pei colli con fraterna gara
Pugnato avean, ma nel guerresco ludo
Non anco usati, a le materne case
S'avviavan di paro. Una e due volte
Al chiuso uscio picchiaron; ma nessuna
Voce nè moto udian, tal ch'essi entrambo

Temetter di sventura. « O madre, i tuoi

Due figliuoli noi siamo.... » — Io non ho figli
Infin che a Brescia lo stranier minaccia! —

Tal dal più addentro a lor dava risposta

La magnanima donna (18), e chino il volto,

Senza far motto, a Torrelunga il piede

Novamente volgean.

Che nuovi sensi Desta l'ora notturna in chi la prima Volta ha pugnato innanzi a le sue case Per le spose e pei figli! i sanguinosi Scontri ripensa, ed or le voci estreme Dei caduti compagni, or dei fuggenti Inimici le strida, e così gli occhi Vien di sonno velando, infin che un alto Pargli 'n dormendo udir grido e rimbombo; E sorge, e intorno a sè mira i fraterni Supini volti su cui piove il raggio De le tacite stelle. E allor più sempre Guarda inquieto per veder se torna La disïata luce, chè tranquille Non dormono le madri 'n sin che foschi Splendono i fuochi de l'ostil bivacco. Tal si volve di cure aspro tumulto Di Tito in cor: ma le dilette cime

Per lo bianco sereno a poco a poco Apparire alfin vede, e del villaggio La torre e i lati campi: e gli occhi alzando Al fulmineo castel mira i novelli (19) Schermi 'n giro levati. Al di, che in nova Sembianza per lui sorge, non de l'ôra O de l'acque o dei rami o de gli augelli È compagno il susurro: un fremer sordo Ode per l'aura che dal vario grido Sorge e dai canti onde il suo stuol saluta Al sol che monta, e suon di ferree verghe Dentro i saldi moschetti, e un violento Arrotarsi di lame in cento guise Taglienti e aguzze. — Sanguinosa, ei dice, Battaglia oggi si appresta! — e appena il truce Presentir gli si sveglia, dal Cidnèo, Cupo qual di sotterra, esce un rintrono, E — la vien — gridan tutti. In su le mura Là 've un fiero artigian cantando allegro Batte e ribatte di martel le selci, Orribilmente scintillando piomba Il crollator metallo e avvampa e scoppia: Ride beffardo il mastro che di pugno La bomba ladra gli rubò 'l martello, Ma una scheggia che presso ancor gli fuma

Vede, e tosto l'afferra a fornir l'opra Seguitando il suo canto. Al lieto augurio Ridean plaudendo i battaglieri intorno, Quando incontro a la porta le feroci Squadre apparvero, e allor da fronte e a tergo Due fiumare di foco i sorridenti Difensori assalian. Come più fitte Sfavillavan le vampe, essi 'n più lieti Rompean viva di festa, e le barrate Mettean fiamma omicida. Ma improvviso Ecco un grido levarsi — Usciam dei muri — E il ferrato cancello a sbarrar tutti Sorgean su dai ripari — A me soltanto L'alto ufficio si aspetta! — e sì dicendo Stretta ai denti la spada, al fulminato Varco Speri si avanza, e mentre il braccio Stende al serrame, corpo a corpo aggiunti Scudo ai colpi gli fan, sublime affetto! I suoi giovani amici.

Appena in faccia Vidersi 'l lampo de' bresciani acciari Volta i barbari dier', chè lo spavento Sapean per prova del sentirsi a' fianchi Le ben drizzate punte: e innanzi a tutti Con le redini al dorso i flagellati

Corridori fuggian traendo in salvo Le folgoranti carra. A gl'infiammati Giovani combattenti ardir novello Pose in cor quella fuga, e un disir truce Agitava i lor petti: a Santeufemia Disserrarsi inattesi, e, infuriando Dentro a l'orrido stuol, de l'abborrito Sangue sbramarsi. Ribollir le vene Sentissi Tito de' compagni al fiero Proponimento, ma più 'l senno allora Potè in lui che l'ardire, e del nimico Disse gli scaltri accorgimenti e troppo Giovanile baldanza avvilupparsi Fra meditate insidie. Invan! che accesi Tutti parean di sanguinosa ebbrezza, E — si muoia — gridavano. — Ah se tutti Sacri a morte voi siete, ed io son primo! —

E già d'intorno al borgo intra le fitte
Siepi e tra poggio e poggio al bieco agguato
Sue falangi nascose avea l'accorto
Duce alemanno, e con gagliarda schiera
Di cavalli e di fanti ei stesso incontro
A gli ardenti venia. Rise in vederli
Il capitano altier, chè a dar ne' lacci

Di lor voglia correan; ma come i forti Giovani scôrse che vibrando il ferro Si avventavan sui primi e impaurite Le coorti arretrarsi, — Ah vili belve, A' suoi gridava, una sol dramma aveste Del valor di quei prodi! — E già le orrende Fulminee bocche di sua man cruccioso Ad appuntar scendea; ma fu più ratto Di lui bresciano battaglier che al destro (20) Piede in quel punto il colse l'Infranse l'osso La mortifera palla; a lui le briglie. Si diffuser dal pugno e tra le braccia Si abbandono de' suoi. Dier' alto un grido Gl'itali combattenti, e disiosi Già irrompevan sul borgo; in due l'ardente Compagnia si divise, e Speri l'una Bosi l'altra guidava: allor da tutte Parti surse improvvisa di cavalli E pedoni una cerchia, e a le due schiere Solo uno scampo rimanea quinc'entro Un bel morir pugnando. Imperturbata Volse col suo drappel Bosi la fronte, E là dove più stretta era la serra Si lanciò folgorando; da le groppe I percossi destrier con salti è ruote

Scuoton lor cavalieri, e tra le file
Sgominate de' fanti si fa via
Il terribile stuol. Di là dal borgo
Tito e i giovani suoi, come famiglia
Di lioncelli che da vecchie tigri
Si veggan pel natio bosco assaliti,
Ferocemente combattean; ma tutta
Omai d'incontro si vedean serrata
L'inimica falange; e allor, la faccia
Sempre ai barbari vôlta e senza posa
I moschetti 'nchinando, a poco a poco
Si ristrinsero ai colli infin che l'erta
Anelanti prendean.

Come de l'armi
Il fragor si fu queto, di frequenti
Colpi battuta tintinnar s'udio
La campana del borgo: un pronto e lieto
Garzoncello di Brescia era salito
Su la torre non visto, e nel suo vago
Immaginar credea che monti e valli
Quel suon passasse, e movea gli occhi 'n giro
A veder chi accorrea. Per mezzo al volto
Gli fischiò allora un piombo; e denti e sangue
Venia ruttando il meschinel: ma i colpi
Egli 'nvece addoppiò; barbari ceffi

Tosto innanzi si vide, e dentro al petto Senti più punte a un tempo. Egli riverso Cadde; ma, nel cader, tra le convulse Dita il fune del bronzo gli si avvolse, E la squilla gemette, e pianger parve Il garzoncel di Brescia che morfa (21).

Su per l'ardua salita intanto affretta Speri coi prodi, e tacito s'ammira Come dietro da sè batter non senta De' barbari l'anelito; ma giunto 'Ve un côlle si rauna, da l'altura Una tempesta sfolgorar sul capo Vede improvviso, e venti a sè dintorno Cader forti compagni. Per la china Tosto a furia si volge, ed altrettanti Danno a terra del volto: e dieci appena Gli restavano ancor, quando a le spalle Sentía già gl'inseguenti. Oh! di che nuovi E santi affetti ai forti animi sempre È maestro l'amor! — Potessi almeno Voi campar da l'eccidio — a' suoi venia Dicendo Speri affettüoso, e a un tratto Parve allegrarsi: a la cintura e al petto Le man si pose, e piene indi le pugna

Alzando, su per l'erta oro ed argento Si gittava da tergo. Il furibondo Strupo, di sangue e di rapina a un modo Ingordo sempre, s'arrestava e l'ugne Protendeano al terren, con urli e risse L'un su l'altro addossandosi. Dinnanzi Fuggiva Tito, e come dietro udla L'ansar dei lupi, e nuovamente il pasto A lor fame spargeva. Ahimè che al piano Chiuso è ogni varco, e nulla ai forti avanza Che pugnare e morir! Curva la fronte E col moschetto in resta entro a la folta Dei nemici si avventano, e un orrendo Cozzar d'arme incomincia: da le adunche Mani artigliato non può dar più crollo Speri e cinque con esso alteri e belli Giovani cittadini a più nefanda Strage serbati. Ma ove men la bieca Cerchia era densa, ad un ad un cadendo Combattean gli altri cinque: e tu col ferro Stretto nel pugno ancor battesti al suolo La bellissima faccia, e intorno ai lunghi Tuoi dorati capelli ti fea lago, Lovatini, 'I tuo sangue. Ultimo in piedi Menava a cerchio la purpurea daga

L'ungarese Vonongo, e un monte intorno Di cadaveri avea: finche sovr'essi Cadde e i bei nomi in sul morir chiamava Di due patrie dilette.

A Brescia intanto Di spaventi e di lutti apportatrice La ria novella suona, e in su le mura Di Torrelunga scapigliate e bianche Van le povere madri. Immobilmente Ritta e in silenzio, con le due piangenti Figliuole ai fianchi e la gentil Nadina, Sta la madre di Tito: — Oh non piangete, Quasi sdegnosa ella alfin dice, io sento Dentro al cor che il mio figlio è vivo ancora, E cor materno non s'inganna! o s'anco Il mio Tito è caduto, a me nessuno Dirà: tu fosti ad un codardo madre. -E detto appena così avea, che un forte Affettüoso grido uscì dal petto De la bella Nadina; ambe le braccia Ella ai campi stendeva, e a quella parte Tutti gli sguardi si drizzaro — È desso! — Ripetean mille voci; e già più sempre Sotto a le mura tutto polve e sangue Trafelato appressava; e come in mezzo

Fu a la sua famigliuola, e chi potria Dir che amplessi e che baci intorno al collo Si diffuser di Tito? Ei de' compagni Narrò i subiti ardiri e le infelici Fughe e il cader de' gloriosi; e disse Siccome allor che a morte innanzi agli altri Cinque amici era tratto, inusitato Vigor gli arse nei polsi, e d'improvviso Da gli sgherri scrollandosi, per vie A lui sol note, invan dai truculenti. Fulminato, inseguito a le sue dolci Mura tornasse. — Oh, ma in quest'ora forse, Doglioso ei proseguì, quei cari petti Rompe il ferro inimico, e tu, diletto Cesare mio... (22) nè più dicea, ma intorno Si guardò per veder se almeno allora Un uom là fosse a dimandar novelle Di quel prode figliuolo; e, nol vedendo, Si chiuse il volto fra le mani e pianse.

De la mortal ferita, cui non sana

Balsamo o ferro, in sua lontana tenda

Dolorava più sempre il pensieroso

Duce alemanno, e i rinnovati 'ndarno

Ai colli e a le trincee rabidi assalti

D'ora in ora annunciando i suoi dolenti
Guerrieri a lui venian. Quasi un arcano
Sdegno in seno premesse, ei la pupilla
Sollevava e tacea: ma come al core
Senti batter gli estremi di sua vita
Aneliti affannosi — Oh Brescia! oh Brescia!
Venia dicendo, tu di forti altrice
Veracemente sei! ma generosa
Tu sei pur anco, e se co' tuoi nimici
Corsi anch'io sovra te, non vuo' che infame
A te suoni mio nome: io le più care
Cose a te lascio, e tu le accogli 'n santa
Eredità di chi perdon morendo
De la offesa ti chiede... —

Ah! perchè voi

Manda, o figli de l'Istro, ingorda rabbia
Di dementi signori a insanguinarvi
Ne gl'italici petti? e tra noi sempre
Saranno odio inestinto e di vendetta
Cupo disire sol per questo antico
D'Imperanti abbominio? Infin chi scende
Dai liti vostri viator pensoso
Per l'ausonia contrada, e gli archi e i templi
E palagi e colonne e tele e marmi
Meravigliando guarda, intorno s'ode

Fremer donna talor vestita a bruno. Che impallidendo al suon di sua favella Si volge e dice — Costui vien di gente Che m'ha ucciso i figliuoli! — Elba e Danubio Rosseggian pur del glorioso sangue Di liberi Alemanni! ad uno ad uno Noi li sappiam quei nomi, e di qua forse Men dolorosi figli un di verranno A dirli 'n mezzo a le allegrezze vostre. E verrà questo giorno! e voi, disfatta La mala signoria che sgherri e schiavi Ne vuole a gara, le disperse membra Voi raccorrete come noi le nostre, E sarem due famiglie! E chi protervo Cozzerà contro a noi quando fratelli Saran d'Italia e di Lamagna i figli?

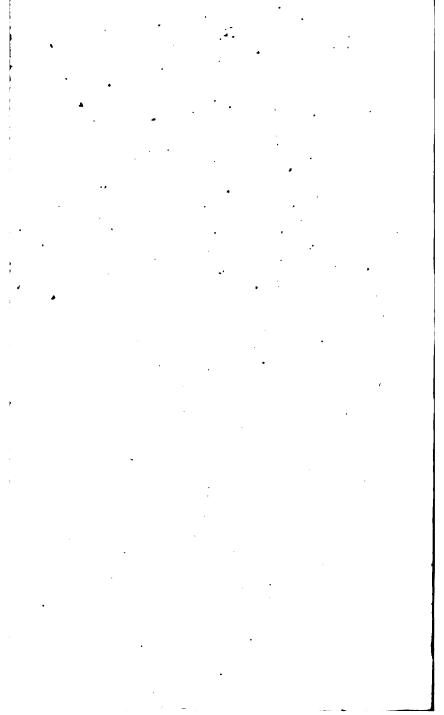

## CANTO QUARTO

Ne l'ora che più tacito e più cupo
Si fa 'l buio di notte nubilosa,
A l'ovil s'incammina avido il lupo
Non visto dal pastor che si riposa;
E il ladron da la macchia o dal dirupo
Esce con la masnada sanguinosa
A tender su la via l'orecchio e 'l ciglio
Per dar nel sangue e ne l'aver di piglio.

<sup>4. -</sup> Tito Speri.

Tale infra l'ombra e la caligin folta

Dei baroni alemanni 'l più feroce (23)

La rôcca entrò girando i Ronchi 'n volta:

Più che mezza è la notte; e quell'atroce

Pur sorge a la vedetta e guarda e ascolta

E Iddio bestemmia con rabbiosa voce:

Si strugge di furor l'empio vecchiardo

E il giorno impreca ad apparir sì tardo.

- O Brescia temeraria, tu non sai,
Ringhiava il crudo, chi ti sta sul dosso:
Doman' dirotti a suono di mortai
Che a domarti, o superba, Hainau s'è mosso!
Dov'io passo, le genti gridan guai
E dietro a me'l terreno si fa rosso!
Stolti! 'n me dar di cozzo è duro impaccio,
Ch'io stringo in man per ogni gola un laccio. —

In questo dir, vibrava il pugno chiuso,
E più nero in quel punto il ciel si fea:
I fuochi rosseggiarono fuor d'uso,
Diero un ululo i can' per la vallea;
E un tintinnio terribile e confuso
Da ogni torre ne l'aer percotea:
D'una vampa al chiaror che in lui riflesse
Parve un dimonio che di Dio ridesse.

Giù dai merli disceso il maledetto

Va per trovar riposo in su le piume;

Ma il sonno accôr non può ne l'ansio petto,

Tanta rabbia il divora oltre il costume;

Pur si addorme; e, sognando, ire a diletto

Gli sembra su la riva d'un gran fiume,

E che quella ov'ei muto e solingo erra,

Sia l'altiera città de l'Inghilterra.

Entra un vasto edificio (24) ove gagliardo
Stuol di lieti operai canta e fatica:

Ma ovunque ei mova il passo o giri 'l guardo
Faccia non vede che gli sembri amica.

Ode tronche parole in suon beffardo,
Pargli che arcando i polsi ognun gli dica:

— Flagellator di femmine, va via,
Chè qui non troverai Brescia o Ungheria!

Un viluppo di strame e di quisquiglia
Tosto d'alto lanciar sentesi al collo:
Vuol fuggir, ma pei bassi un lo arronciglia,
Ed ei si riman li tremante e brollo,
Gli corre per lo corpo la sanghiglia
E stampato sul cesso ha più d'un bollo;
Risa intorno e grugniti e sischi e strida,
— Al Tamigi! al Tamigi — il vulgo grida.

Ma d'un tratto a le sponde amoreggiate
De l'Arno limpidissimo si vede,
'Ve tra specchi e doppier' d'aule dorate
Movon leggiadre danzatrici 'l piede (25).
Ei maraviglia a tanta novitate,
E se Italia sia quella in cor si chiede:
Ma la donna del loco ei guata in viso,
E dice — Non è questo italo riso! —

Ma italiche ben son l'arte e la mano (26)
Che mi van figurando in tele e in marmi!
Pazza Italia, tu fai scherno a lo estrano
E il tuo genio s'inchina oggi a ritrarmi:
Via, superbisci! e di', se puoi, che invano
L'oro ti tenta o ti spaventan l'armi:
Qui due figliuoli tuoi gloriano a gara
Il domator de la virtu magiara!

Si dicendo, gli par che riverenti
Que' duo protendan l'una e l'altra palma;
E mentre il prezzo ei porge, con ardenti
Occhi e terribil piglio una grand'alma
Entra e grida: — O stranier, male argomenti!
La man, che l'oro tuo cupida impalma,
Stuprando l'arti ch'a noi diede Iddio,
Non è più cosa del terreno mio.

S'io fossi 'n terra, nel mio gran dipinto
Figurar ti vorrei 've i tristi 'nfamo,
O pur di fiamme e di catene cinto
Scolpir sotto al Divino ond'io mi chiamo.
Da voi, cui vil guadagno a l'opra ha spinto,
La dolce patria mia ch'io pur sempre amo,
Nel suo bel giorno pe' novelli eroi
Marmo nè tela non vorrà da voi!

Da l'inquïeta mente che vaneggia

La gran villa de l'Arno disparia:

D'Absburgo invece la cruenta reggia

Si fe' innanzi a la truce fantasia,

E allor la speme e' di tornar vagheggia

Le terre a insanguinar di Lombardia,

E mentre in quel pensier più si consola

L'ugna acuta un demon gli ficca in gola (27).

Qui gli rompe il mal sonno lo spavento,
Cercasi al collo e da le coltri balza;
Poi sorride in feroce atteggiamento
Perchè il lume del di vede che s'alza:

— Non io, come i miei sogni, o Brescia, mento;
Chè già la mia verace ira t'incalza,
Se a mezzo il di non ti darai sommessa,
Incendio e strage! è d'Hainau promessa! (28) —

Dentro a la piazza dal Cidneo calati

Son due tedeschi con bandiera bianca,

Un doppio stuol di giovincelli armati

Li accompagnan ridendo a dritta e a manca:

Dietro il popol s'affolla a chi — Domati

- Dietro il popol s'affolla, e chi Domati,
  Dicea, li abbiamo: e l'empia rabbia è stanca! —
  Chi de le atroci lutte il fin sospira,
  Ma i più squassano il brando in atto d'ira.
- E appena il suon de lo abborrito nome
  Corse per l'aura e la crudel minaccia,
  Sul capo a tutti si rizzar le chiome
  E si fe' di terror bianca ogni faccia.
  Ma poi lo sdegno si rinfiamma, e, come
  A un sol cenno, gridando alzan le braccia
   Questo a l'orrida belva si riporte
  Che noi bresciani vogliam guerra e morte! —
- S'ode tosto un rumor come di gente
  Che a disperata impresa si apparecchi;
  Da ogni tetto si appresta enda bogliente,
  Selci e tegole e scranne e vasi e specchi:
  Ne' sotterranei cavi quetamente
  Si calan, Dio pregando, infermi e vecchi:
  E Dormi, al suo bambin dice ogni madre,
  Sin che, o figlio, per te pugna il tuo padre.

Ma in quelle buie stanze di sotterra

Sdegnan di starsi i garzoncelli ascosi,

E gridano: — Anche noi siam buoni a guerra!

Siam d'Italia anche noi figli animosi!

Morir vogliamo per la nostra terra! —

E sì de gli egri turbano i riposi,

Che in su la piazza alfin s'aprono il passo

Chi d'una verga armati e chi d'un sasso.

E gli occhi e 'l crin d'ogni leggiadra amante
L'ire adizzano al cor del suo diletto
Cui surge nel pensier l'orda baccante
Col grifo e l'ugna in sul virgineo petto.
Ma colorate in foco il bel sembiante
Porgon elle ai guerrier' daga e moschetto,
E cantan liete — Or ben vedrà lo estrano
Se il suo tetto e la donna ama il bresciano. —

Verso porta Alessandro incamminata
La giovin sposa in vesta di guerriera
Va, di bellezza e di virtude armata,
Ne la destra tenendo una bandiera:
Passa Angelica bella salutata
Da evviva e plausi umilemente altera;
Tutti dicon: Che amor raggia in costei!
Bel morir per la patria accanto a lei!

Dentro a sue case intanto il fiero Tito
Va scegliendo a la pugna armi novelle:
Gli rasciugano il sangue al sen ferito
Con la madre, Nadina e le sorelle.
Ma gl'indugi d'amor rompe l'ardito,
E — Lasciatemi, prega, or or più belle
Ferite saran fregi al petto mio,
S'io, cado ai muri, mi direte addio. —

Lascia il tetto materno e di Torlunga
Al periglioso varco il passo affretta,
Perchè già sua dimora è forsa lunga
A la fremente gioventù che aspetta,
Temendo che improvvisa, anzi ch'ei giunga,
Mova a gli assalti l'oste maledetta:
Ma in liete grida alfin davan le schiere,
Chè già surto era Tito a le trincere.

- Al covo del Cidnèo torno la jena! Dicean ridendo i giovani guerrieri,
  - Par le sia dolce il ber di nostra vena. -
  - Ma più godon tai belve ai cimiteri,
  - E Brescia ancora e di viventi piena! —
  - E fin che vivi siam, seguiva Speri,
    Facciam che si arrovelli entro a la tana
    Cotesta ingorda de la carne umana!

Ma spaventosa è l'ora che s'appressa;

Nè tempo, amici, è di parlar da gioco!

Questo feroce attien la sua promessa,

E Brescia tutta avvolgerà nel foco.

Se nostra speme or solo in noi si è messa,

Pugniam da forti per lo dolce loco;

E più a noi non si dica: Itali vanti!

Vostre battaglie son di fiori e canti!

Brescia com'oggi non fu mai più bella,
Tutto il popol s'è fatto una famiglia:
Nè di sposa o di madre o di sorella
Ho una lagrima sol visto a la ciglia:
Suona a tutte sul labbro una favella;
Niuna di rese o patti si consiglia:
Di', gridavano a me, di' ai figli nostri
Che ognun di loro da chi è nato or mostri.

Stan pronti i cittadini a l'altre mura
L'ora aspettando che già freme e scocca;
E tutte una barrata in su l'altura
Son le piazze e le vie sotto a la rôcca:
Ma qui, fratelli, più la lotta è dura!
Qui da due lati la tempesta fiocca!
E allor quei prodi con l'usato ardire
Dicean: Qui l'empio ci vedrà morire!

L'altero grido avean mandato appena
Che tutte a un punto si svegliar le squille:
Dinnanzi la campagna è d'armi piena,
E si levan sul Cidno più di mille:
Si abbuia la commossa aura serena
Dentro un turbin di fumo e di scintille;
Suonan più forte i sacri bronzi a festa
E i Bresciani più fieri alzan la testa.

Da una villa che sorge a la collina (29)

Su Torrelunga un fitto incendio piove:

Lo stuol di Speri a le trincèe s'inchina,

Ma tosto sorge e niun di là si move;

E spianando la salda carabina

Appuntan per ferir ma non san dove,

Perchè insin che la villa e il Cidno avvampa

Lunge dal muro la rea turma accampa.

Ma in un tempo dai Ronchi e da lo spalto
Quel turbinoso fiammeggiar si allenta:
E allor contro a la porta a dar l'assalto
Ululando la truce orda si avventa:
Fermo li aspetta il forte stuol da l'alto
E di tanto furor non si spaventa;
E, come giungon quelli innanzi al vallo,
Folgoran questi, e non va colpo in fallo.

L'orda efferata, che già d'armi vuote
Credea le mura, volge tosto il dorso:
Fugge chi è vivo ancor quanto più puote
E lascian gli altri 'n terra a dar di morso;
Ma a guizzi, ad archi, a serpi, a liste, a ruote
I terribili fuochi fan ricorso:
Lo stuol che già l'ostil malizia intende
Ponsi a gli schermi e il nuovo assalto attende.

Intanto di Badesi (30) eletta mano

Dentro a Brescia irrompea giù dal castello:

Ma per le tôrte vie di Santurbano

Difeso come rôcca era ogni ostello:

Poi visto i forti che sarebbe invano

Cozzar lassuso in quel furor novello,

Fingean ritrarsi per condurli 'n loco

Ove far di quei crudi orrendo gioco.

Fino a l'entrar de l'Albera (31) discesi
Eran pugnando i cittadini astuti:
E con terribil impeto i Badesi
Li seguiano incannando i ferri acuti:
Ma giunti al varco si restâr sospesi,
Chè donde non si torna eran venuti:
Chè abbarrata la piazza è d'ogni banda
Come fosse di ferri una ghirlanda.

Pur si ristrinse e con l'acciaro in resta
Si lanciò sulla piazza il primo stuolo;
Ma lo cinse di foco una tempesta
E cadder tutti come fosse un solo:
Viene il secondo, ma non può far testa,
E traboccan sui primi a suolo a suolo:
Vorrieno i terzi rivoltar la faccia
Ma chi vien dietro a loro oltre li caccia.

Per rabbia l'elsa de la spada azzanna

Hainau che sta ritto a le bertesche:

Nel crin si caccia e l'una e l'altra spanna,

E grida — È vero quel ch'io veggo, o Lesche?

Ma tu che fai, sol buono a coltre o a scranna?

Più in questa rôcca non hai genti fresche?

Manda tutto laggiù quel ch'è rimasto;

Dentro il castello coi mortari io basto!

E tu, Milez (32), va primo, e se i codardi
Paventano il furor di poca plebe,
Di' loro ch'io 'l foco manderò dai sguardi,
E mitraglierò voi, gente da glebe!
S'ha da entrar oggi 'n Brescia e non più tardi
Se cento porte avesse più di Tebe....
Si dicendo, qual can per sete infermo

Non avea membro che tenesse fermo.

Già sotto a le terribili barrate

Tutti i morti drappelli eran distesi:
Quando le nuove schiere insiem legate
Giù venlan dei Rumeni e dei Badesi;
Ma in su le sbarre con l'armi appuntate
Stavano i prodi 'n nova fiamma accesi.
— Vengano or tutti pur — dicean, chè giunt

--- Vengano or tutti pur --- dicean, che giunto Più spaventoso aiuto era in quel punto.

Tutti 'n un corpo che più sempre ingrossa
Son di Brescia i beccai schierati in piazza:
Nudi i cubiti immani, e torva e rossa
Levan la faccia, ed han coltello e mazza,
Ed asce e scuri a tagliar carne ed ossa.
Van gridando l'un l'altro — Ammazza! ammazza!
Oggi diremo alfin d'aver fiutato
Qual manda odor di queste belve il fiato (33). —

Col primo stuol l'ardito capitano
Contro a la sbarra già mostrava il petto;
Ma tosto gli provò fiero artigiano
Che più dritto colpiva il suo moschetto:
Milez trabocca e tuttavia con mano
A' suoi ricorda ciò che Hainau gli ha detto:
Correndo intanto gli uccisor de' buoi,
— Non più foco, dicean, chè or tocca a noi! —

Saltano in mezzo a le atterrite schiere,

E chi la mazza a le cervici assesta,

Chi sega di coltel ventri e gorgiere:

Ad altri schizza il cerebro di testa,

Van con le ren' fendute altri a sedere,

Squarciato ha 'l dorso chi a fuggir si appresta:

Altri piange caduto in su i ginocchi;

Alcuno è morto pria che ferro il tocchi.

Fin l'Hainau sul Cidno per paura

Da la vedetta i torbid'occhi torse;

Poi, qual uom cui sospinga maggior cura,
Di nuovo, oltre guardando, il cesso porse;

E di Torlunga in su le forti mura

Più sempre vani i crudi assalti scôrse,

Dove a torme cadean suoi battaglieri

Sotto la siamma de lo stuol di Speri.

Ma poi girando in su la dritta mano

Di allegrezza feroce alzò un bramito,

Perchè il sentier che sorge da Milano

Di accorrenti falangi era gremito (34).

— Or vedremo, fremea, stolto bresciano,

Se contra me ti faran queste ardito.

E tosto, i labbri d'un sogghigno cinti,

— Ecco, aggiugneva, di Novara i vinti!

Stette fiso guardando ancora un poco
In atto di chi pensa atroci cose;
Poi taciturno si levò di loco,
E al mortaro più enorme il braccio pose.
Folgoreggiando il formidabil foco
Dentro un nugol di fumo il Cidno ascose,
E appena l'arco de la vampa uscia
Inteser tutti di qual man venia.

Ora incomincia più crudel battaglia,
Chè Hainau mandato ha de gl'incendi 'l segno:
Or non è forza ne virtù che vaglia
Contra un furor che più non ha ritegno.
Al foco, al piombo, a l'orda che si scaglia
Or Brescia d'ogni parte è fatta segno:
E di Torlunga la superba porta
Pare una roccia d'ignei flutti attorta.

Pur tra il fiammante vortice si aggira

La gioventù con viso e cor sicuro,

E su le squadre senza posa tira

Che per la breccia van montando il muro:

De' suoi prodi pensoso il piè ritira

Speri e lor grida: — Il ceder terra è duro:

Ma tra' secondi schermì entriamo or tutti

Se qui si resta, noi sarem distrutti. —

Ma alcun più fiero a morir la si ostina
E pugna e cade senza far lamento:
Un giovin di bellezza peregrina (35)
Col piè ferito giù discende a stento
E brancolando già la faccia inchina;
Lo vede un garzoncel pien d'ardimento,
Risale il muro e con la schiena in arco
Torna, portando lo fraterno incarco.

Che se quel dolce aiuto ancor tardava,
Gli avrian segata gli scheran' la gola;
Che tal gioia prendean di chi mandava,
Agonizzando, l'ultima parola!
Per lo diletto il barbaro ululava,
Ma i caduti, al cui sguardo il di s'invola,
Altri 'nsultan sdegnosi a chi li uccide,
Chiama altri Italia e morto ancor sorride.

Da gli schermi l'indomito drappello
Or contro al muro fitti colpi scocca:
Ma da la cinta in questo canto e in quello
Fulminando s'affaccia ignita bocca,
E sferrato dai cardini 'l cancello
Per le vie la falange urlando sbocca:
Da la barrata al subit' urto presa
Vanno altrove i gagliardi a far difesa.

In tanta furia 'l barbaro s'ayanza
Che già sorge orgoglioso a Bruttanome (36);
Ma in quel punto l'angelica sembianza
Venia correndo con le sparse chiome;
E dietro a lei ne la terribil danza
Scendean mille plaudendo al caro nome;
Ad un fiero accennar de' suoi begli occhi
Si lanciaron vibrando aguti e stocchi.

Non han maglia color che li ripari
Contro a la punta del temuto arnese;
Fuggon, ma sotto a gl'incalzanti acciari
Molti han le membra per la via distese.

— Nulla! grida il brescian, voi co' mortari
E noi con l'arme che ci dà 'l paese.

Pur tra i fuggenti v'è talor chi gira
Rapidissimo il braccio e appunta e tira.

Di subito pallor si fece bianco

A la splendente condottiera il viso,

E una sanguigna riga a lei dal fianco
Corse giù per la vesta a l'improvviso:
Già cadea qual persona che vien manco,
Pur movendo i bei labbri a un dolce riso:
E quando accorser le fraterne braccia
Parea chinasse per dormir la faccia.

<sup>5. —</sup> Tito Speri.

Ma i spirti erranti le tornaro al core,

E veggendo che molti a lei d'intorno
Si curvavano in atto di dolore,
Dicea con volto di bell'ira adorno:

— Vi mova or sol di nostra terra amore;
Non vi state qui mesti a far soggiorno!
Là si pugna: oh correte! io ben vorrei
Por qui mia vita pei fratelli miei.

Da un'altra via con la fulminea schiera
Correva in quella il formidabil Tito,
E come a la bellissima guerriera
Vide il sangue stillar dal sen ferito,
Si fe' al volto di fiamma una visiera;
E mandando dal cor lungo ruggito
Ratto là giunse, come avesse l'ali,
'Ve scintillar vedea daghe e pugnali.

Dinanzi a l'ira del novello cozzo

Il barbarico stuol fugge dirotto,
E più vann'oltre e più di sangue sozzo
Fra morti e morti si fa 'l suol di sotto.
Urla il croato spalancando il gozzo,
Fora e taglia il bresciano e non fa motto:
Par quella festa a lo stranier sì lunga
Che per uscir si accalca a Torrelunga.

Fuori da Brescia, o sanguinosi ladri!
Gridava Tito con le braccia stese,
Su, cittadini miei, le nostre madri
Sappian che noi le mura abbiam riprese!
Bresciani! figli di superbi padri!
Su torniam de la porta a le difese...
Ma non finì che innanzi al dolce nido
Tuonò di dieci e dieci mila il grido.

Trionfalmente l'orrida bandiera

Vengon scuotendo inghirlandata a festa:

E raccolto di Sesia a la riviera

Tutti portano il mirto in su la testa.

E perchè ber di novo sangue spera

La falange briaca e disonesta,

— Sacco, va urlando, a la bresciana terra —

A infame premio di malvinta guerra.

Fatevi pompa dei cruenti artigli
A intemperanza del trionfo lieto!
Gioite fin che son palchi ed esigli,
Fin che dorme-d'Italia il sepolcreto!
Ma gioirem pur noi quando coi figli
D'Arno, di Po, di Tebro e di Sebeto
Nel gran giorno dell'ira italo il lampo
Torni dei ferri subalpini in campo!

E già tra neri nugoli calata

Era del di l'impaurita lampa,

Ne il suo calar vedea Brescia ammantata

Nel fosco ardor de la sanguigna vampa:

Più sal la notte di spavento ombrata,

Più l'aria intorno de gl'incendi avvampa:

Come signore de la orrenda festa

Più s'erge Hainau col petto e con la testa.

E si diria che tutta un rosso altare
Brescia gli bruci al pie' tra 'l bieco lume,
E lui sul Cidno immobilmente stare
Qual di riti esecrandi infernal nume,
E sovra 'l capo a padiglion strisciare
Da tergo i globi con le ardenti piume:
Di sangue odor, cenere e fumo e polve
Gradito incenso infino a lui si volve.

Ma pur dei Ronchi la superba figlia

Più fiera in mezzo a quel terror si mostra.

Chi pugna in tra le fiamme, e chi consiglia,

— Moriamo or tutti con la terra nostra! —

Si dà gli ultimi baci ogni famiglia,

Chi ha debil polso infra gli altar si prostra:

Più cupi i bronzi suonano a martello,

Dai balconi e da gli usci arde ogni ostello.

Chè per cacciarsi al ben guardato centro
Sa ingegni atroci usar l'orda malvagia;
Rompon di muro in muro e ai fori dentro
Metton paglia con foco e pece e ragia:
Fanciulli e donne ognor volgean più addentro,
Ma sempre a' fianchi avean l'orrenda bragia;
Saltavan gli empi intorno in festa e in gioco
E chi fuggiva ripingean tra 'l foco.

Forsennata una madre in su la via

Esce dal tetto suo che già s'infiamma:

— Oh! chi mi dà la creatura mia? —

Grida e torna a cercarlo intra la fiamma:

Tutto tremante e nudo ne venia

Il caro fantolin chiamandó: Mamma!

Ma gli è dietro ululando un maledetto

E a lei lo dà con tutto il ferro in petto (37).

Ed una sbigottita vecchierella

Presso al povero letto inginocchiata,

— Deh m'aiuta, dicea, Vergine bella! —

Quando pel crine e per li piè tirata

Era a sollazzo de la turba fella.

Poi, tutta di bitume avviluppata,

Le poser sotto un tizzo e mentre ardea

Danzando intorno il truce stuol correa.

E ad un, che sulla via presso al suo tetto
Contro il ferro ed il foco insiem combatte,
D'alto scagliato fra le braccia e 'l petto
Passa un viluppo ed in su i piè gli batte;
D'orribil gelo il cor si sente astretto
Chè gli par caldo sangue il sen gl'imbratte:
Si china e guarda e cade il miserello
Chè il mozzo capo di sua donna è quello!

Così per altre vie giù dai balconi
Braccia e mani piovean chiome ed orecchi;
Ma di sotterra in disperati suoni
Crudi gemiti uscian d'infermi e vecchi,
E palpitanti viscere i demòni
Correan portando in cima a spade e stecchi,
E, sogghignando in spaventevol rabbia,
Le battevano ai vivì 'n su le labbia.

Ma 've accesa quell'orgia era ancor meno
Una donna correa « Tito » chiamando;
Il mirò de le folgori al baleno
Che tra 'l foco a pugnar drizzava il brando.
Le crebbe forza amor, lo giunse e al seno
Lui repugnante si stringea gridando:
— Dove corri! è già tardi; o figliuol mio,
Cercan gli empi di te: fuggi, perdio! —

- '— E tu mia madre sei? rispose Tito,
  S'ha pugnando a morir! tu mel dicesti! —
   Si: ma or più non si pugna; e tu vestito
  Di pece e fiamma come un vil morresti!
  Fuggi! son io tua madre! e alzando il dito,
  Fuggi! seguiva, i miei voler son questi!
  Se un di vendetta gridi il nostro suolo,
  Non vuo' che alcun mi chiegga E il tuo figliuolo! —
- E de la madre al cenno quel gagliardo
  Sospirando e fremendo abbassa il ciglio:
  E perchè lei già cruccia ogni ritardo,
  La man le bacia obbediente figlio.
  Mentr'egli se ne andava, ella col guardo
  Lo gia seguendo in tra 'l baglior vermiglio;
  E infin che 'l vide, la sua mano alzava
  E lui benedicendo accompagnava.
- Saltando il muro dov'è men guardato
  Passa il giovin guerrier tra siepi e campi:
  Sotto gli trema il suol, da tergo alzato
  Vien di cenere un nembo e tuoni e lampi.
  Quanto è più da sua terra allontanato
  Più gli sembra che il ciel dietro gli avvampi:
  Ad ora ad ora gl'infocati venti
  Portando gli venian strida e lamenti.

Volgeasi allor sharrando le pupille

E indictro il passo per tornar girava;
Gli parea che 'l chiamassero le squille,
E poi, nulla più udendo, s'arrestava.
Allor suffuso di dolenti stille

Verso 'l caro suo ciel s'inginocchiava,
E dir voleva — Addio, dolce mio nido!
Ma sol gli uscia dal petto acuto grido.

Consolatrice dell'uman dolore

Già in oriente si vedea la luce;

Infra le ambasce di quel giovin core

Qualche lene conforto ella conduce:

Del padre de gli afflitti 'l primo amore

Tutto improvviso in fronte gli riluce,

E.gli suona dintorno una parola:

—Sperate! sol chi spera Iddio consola!

## **CANTO QUINTO**

Come in aperta valle, allor che il sole
Dietro a' lontani monti si nasconde,
La prima ombra a le cose
Vien togliendo i colori, e solo alcune
Cime qua e là di solitari colli
Vedi a l'ultimo raggio rubiconde;
Finchè pallide e brune
Si dileguano anch'esse a poco a poco,
E mesta la natura
Di tenebre s'involge e di paura;

Tal da la retic'alpe a Mongibello,
Poi che gl'insubri ardiri
In sul Mella fur domi, in ogni terra
Il dolor le sue negre ali spandea:

Sol da l'eterno Campidoglio ancora E d'in sui laghi tuoi, bella Vinegia, L'insegna lucentissima ridea. Ma per la man dei barbari 'n brev' ora Di que' vaghi colori 'l dolce lume Là pur si spense! e tosto un feral lutto Qual di gente sepolta, E suon di ferri e verghe: e a la materna Dolce terra fuggenti Sconsolati figliuoli ir ramingando Su ignote piagge fra straniere genti. Oh! che arcano dolore è dipartirsi Dal suo terren natio! Che si prova nel core appena il legno Senti mover su l'onda! i tetti, i poggi Lontanando si vanno. E tu a te stesso allor chiedendo vai Se il dolce loco più veder potrai!

Ma te a l'orgie barbariche fuggito,
Varcato appena un fiume,
Te accoglieva altra terra itala, o Tito;
E la stess' aura almen lo stesso lume
Che pel caro tuo cielo alita e brilla,
Sul Po tu ancor beevi!

Pur continuo viaggio
Fea tuo cor verso i Ronchi irrequieto;
Sentir l'orezza ti parea che move
Sul mattin da Benàco, e innanzi agli occhi
Sempre un borgo ti stava e Torrelunga
E il fatale Cidneo! Di cosa in cosa
Errando, una funerea campagna
Alfin vedevi e zolle teste mosse
Di sangue umano rosse!

## Visibilmente allor trascolorava:

E, immota la persona e la pupilla,
Taceva, e sol per amendue le gote
Tremolando correa lucida stilla.
Terribil cosa è questo in giovin core
Santo amor de la patria! è un violento
Quasi turbin di gioia e di dolore
Che quaggiù non ha nome. E v'ha chi ride
Di questa possa non umana, e senza
Mutar mai volto e pur seggendo in piuma
Fra dapi e tazze in gaia compagnia,
— Amo, grida, io pur la patria mia. —

— Che mi cal, meditava in suo segreto Quella indomabil alma,

Che mi cal se le genti 'n viver lieto Ragionan qui di libertà? nel mio Nido intanto si piange! intanto piene Di carnefici tutte e di stranieri Son l'altre itale terre! Nascere il sol vegg'io: Io col guardo lo seguo infin che scende Al di là di quell'alpe, io per amene Piagge e colli odorati erro, e festose Voci ascolto e danzar veggo fanciulle E giovinetti amanti! Ohimè! nel cupo Di rocche paurose ove nè sole Nè luna mai penétra, i miei fratelli Giaccion muti e per letto han la catena! Là non suoni, non canti! e nel silenzio De le deserte case immobilmente Le mani 'ncrocicchiate e il guardo fiso Stan pensose le madri E le donzelle han perduto il sorriso!

E tu pur, madre mia,
Or di me vai pensando! e tu cui tanto
Amor mi stringe, o mia Nadina, or mesci
Al materno il tuo pianto!
E forse il giorno or ti sovvien che ardendo

Io ti dissi che in mezzo a la più lieta
Itala festa a' bei capelli cinta
La nuzial t'avrei rosea ghirlanda.
Ah fin le gioie de l'amor ci vieta
L'insolente stranier che dei fecondi
Talami s'impaura e ci disperde
Ne le rocche, sui palchi e per li esigli,
Perch'ei ben sa che noi
Padri saremmo di non servi figli!

Ma voi, barbari sempre, e più fors'oggi
Che allor quando in ferine
Pelli ravvolti da foreste e lande
Per lo ausonio giardin pria dilagaste,
Voi, come l'oro e il pane
Infin qui ci rubaste (38)
Per far del nostro impoverir voi lieti,
Così spegner vorreste il latin seme,
E persin la favella e la memoria
Qui dove d'alpi e laghi e campi e cieli
È tutto nostro il riso?
O brutalmente stolti!
Fatto voi già ritorno ai vostri geli
Avrete tutti, quando
Per le campagne e i clivi

Non più per voi di messe alta ondeggianti E ammantati di pampini e d'ulivi, Fra la gioia de l'itale canzoni, Il popol nuovo dei figliuoli nostri Novellerà dei nordici ladroni.

Ed io vedrò quel giorno? o almen lasciato Un giovinetto avrò che in su l'avello - Padre mio, venga a dirmi, Salva è la terra ch'hai cotanto amato! Che profonda mestizia Pesa qui sul mio cor! se dovess'io Dar fede a un sogno che talor m'ingombra Funeralmente l'anima, io sento Che segnato di sangue è il mio destino: E sia! ma dove? e come? Sul patibolo o in campo? oh l'una e l'altra È per gl'Itali omai morte di gloria! E di capestri e scuri abbia spavento Chi sol si fa per auro o per orgoglio Di libertate cianciator codardo! Io non uso a' funesti ozi, m'arrosso Di questa inutil vita: Rieder vuo' fra chi piange e soffre e muore. Chiuso a ogni sguardo che non sia d'amico

Ai fidati colloqui
Tornerò di chi mai non si rivolve
Dal suo pensiero antico:
Così mentre il crudel più si assecura,
Noi silenti e non visti
Gli affretteremo il di de la paura.

Sol chi, misero! il cor vôto ha di fede Posa a l'opre consiglia! Dorma pur chi non ama e chi non crede; Basta l'insonne giovanil famiglia A vigilar fin che non surga il die! Chi, se non noi, di noi pensoso or fora? Chi di straniera aita Va per Italia vaneggiando ancora Su cui non venner d'oltre l'alpe mai Che micidio e rapina e tradimento? E poi ridon quei forti E noi chiamano a scherno Folli se ci leviam, se posiam, morti. L'onte vostre guardate! e non vi caglia D'una sventura ch'è pur gloria a noi: È omai ridevol cosa L'infamia o il plauso che ci vien da voi. — Mentre questi nel cor taciti sdegni Premea l'ardito, agli occhi Del caldo immaginar con le soavi E tristi rimembranze i di futuri Lampeggiavan più viva onda di luce. Ma sempre il margo del suo fiume e sempre Ha dentro il guardo i colli Ov'ebbe cuna, amor, gioie e battaglie. Le vie frequenti fugge e si conduce Ovunque Dora e Po meno s'imborga; E talvolta a'più lucidi mattińi Move lento e romito Pel ridente Superga, e de l'altero Delubro sopra 'l culmine salito La pianura verdissima, che al cielo Col cerchio di lontana alpe azzurrina Lieve lieve confina, Guarda; e, dipinto di pallor, su l'arco De le ciglia ha un sorriso e un tremolio Come d'uom che rivegga Leggiadra e lungamente amata donna 🔞 In signoria d'altrui. E tra quelle che appena in su lo stremo Si paion lontanissime, indistinte Cittadi e terre, una vederne ei pensa

Più caramente a lui diletta: e allora
Quel ch'ei prova nel cor, dir lo potria
Se per l'aer si facesse vocal spirto
Soltanto il suo sospir. Chi a la natia
Terra sott'altro ciel ripensa, e invano
Da le vette dei monti
Al di là di gran piano o d'infinita
Onda col disioso occhio la cerca,
S'attrista e piagne; ma è maggior dolore
Veder da lunge i noti poggi e i tetti,
E « Là, dire, è il mio nido e non poss'io
Star ne la casa che m'ha fatta Iddio! » —

## **CANTO SESTO**

Oltre l'acque, oltre i gioghi onde ti cingi,
Mio bel paese, or di', qual gente alberga
Che te corsa non abbia? e da che tempo
Senza riposo mai torna e ritorna
Questa tresca di barbari! pur vôlta
Non è in bastarda ancor la tua famiglia;
Chè mentre ogni altra terra de le antiche
Sue stirpi si diserta e muta nome,
Sempre Italia tu sei! sempre il sorriso
Che da le tue marine e da' tuoi clivi
E dal tuo ciel ti piove, il volto abbella
De le vaghe tue donne e disfavilla
Da tele e marmi e nel melodioso

Risuona de le nostre arpe tintinno. Speriam dunque, o mia patria! in tutto estinti Non siamo ancora! una perpetua fiamma In te vive, e l'altar da cui si leva È il cor dei giovinetti! ah non s'imbestia Qui d'Alighier la prole, e a noi gli sguardi Non fàscina nè il cor, nè il senno aggira Baglior d'oro e d'argento, ultima speme Dei codardi oppressori. In su le fronti La cruda tirannia sol la paura Legger si crede, e pur non sa che gioie Nei giovanili petti ardan segrete! Non sa che amor lampeggi'n tra duo volti Che si scontrino appena o nel veloce Salutar di due destre per le vie Dai cento occhi spiate. Anche il dolore Diventa Carità sotto il mio cielo!

Sol per questo gioir, cui non intende
Chi non ha quell'amor che d'ogni bieca
Minaccia ride, a' suoi diletti colli
Il mio Tito redia. Tacito e solo
S'aggirava pe' luoghi 'u già di sangue
E di polvere asperso i palpitanti
Lari difese: e quando a le bastite

Di Mombel si volgea, dodici salme (39) Gli apparian di lassù l'una appo l'altra Al capestro ondulanti. Per angusta (40) Via passando talora ai piè del Cidno A un muto ostel guardava, che dei lieti Canti e dei giochi un di suonar solea Di leggiadri fanciulli, e — qui, pensava, Fûr le tenere membra più gradito Pasto a crudeli! — udir le strida acute Pareagli allor del caro pargoletto Cui feroce Moravo per le bionde Ciocche afferrando, ne la eburnea gola Spingeva il ferro; e intorno a lui sgozzati I piccioli compagni. — A questa soglia Da l'empie man strappato, un venerando (41), Veglio dinnanzi a l'abborrita insegna Su la rôcca era tratto e — Qui tua fede Giura, o se' morto! — gli dicean, ma fiero La bianca testa ergendo — Maledetti Siate tutti! — ei gridava: e cento punte Lo antico petto gli rompean. Qui ansando Correa giovin Levita (42) che tra i fuochi De la orribile notte in fiamme avvolto Veduto a' campi aveva il poveretto Lasolare materno: ei di sua dolce

Madre a cercar ne andava! ai furibondi
Delitto parve tanto amor di figlio,
E gli squarciaro il cor. — Dei Parolari (43)
La casa è questa, e qui, cinque e cinque ore
Sotto il ferro dei crudi agonizzando,
Lacero, sanguineso innanzi agli occhi
Spiravi di tua muta, immobil madre,
Mio diletto Luigi..... Oh infamia ai vili
Che, d'Italia pur nati, le fraterne
Stragi obbliando a questi atroci il capo
Osan curvar! — Ma tu, mia man, seguia,
Ripiglierai tuo brando e pugneremo
Anche una volta e fia 'l combatter corto! —
E si dicendo i negri occhi al lugubre
Castello ergeva sogghignando.

— È desso!

È Tito! è Tito! con la man protesa

Verso lui che passava, i garzoncelli

Susurravan furtivi, — E che! l'un d'essi

Quasi iroso dicea, forse i tiranni

Ei pregò di perdono? — Ah! mal tu vedi,

Vivace un altro interrompea, se in Brescia

Oggi Tito ritorna, io 'l veggo, è presso

De le battaglie l'ora! ei capitano

Rassegna intanto i prodi... — E noi con essi —

Seguiva un terzo; e si guardaron tutti
Colorandosi 'n viso. — E che vi state
Qui cianciando tra voi? — col pugno a l'elsa
Su lor gridò uno sgherro: e sdegnosetti
Crollando il capo se ne gian. Le ciglia
In lor tenea 'l beffardo, e come furo
Poco di lungi, posto il dito al labbro:
Diero un sibilo acuto e per la via
« Ale sembiaron le lor gambe snelle. »

E in qual cor la gentile alma di Tito
Tutt'i dolci pensier, tutti i desiri
Del confidente immaginar versava?
Chi tra 'l bruno dolor che il gaio aspetto
Di sua terra avvolgea, talor sul labbro
Gli chiamava un sorriso? anche nel tempo
Che più 'l duol su noi pesa, il mite raggio
Di due care pupille entro a' bennati
Spirti si fa divino e li avvalora
D'inusata fortezza. Ove al tuo fianco
Donna amata si stringa, a te più bella
È del mattin la luce, e Dio tu vedi
Nel sol che s'alza, nè dir puoi che cosa
Tu senti 'n cor, quando le occidue nubi
Bacian l'orlo dei monti, o quando sembra

Che tra lor di voi due parfino in cielo Tremolando le stelle. A chi ben ama Anche il mugghio del vento e l'uragano E lo schianto dei folgori fa il petto Palpitar di allegrezza. E così Tito In amor si gioiva! il paüroso Silenzio, e la ferocia egli guatava Su le rôcche seduta, in ogni terra Irti i palchi, e, passando oltre il velame Del futuro, una trave immobilmente A sè dinnanzi ritta: e se i begli occhi De la dolce Nadina in lui pensosi Affisavansi allor, dentro a quel lume Ei scintillar vedea tutta la festa De le italiche genti: era il deslo Che in Nadina dal core alla pupilla Vago correva e per sentier non visto Si mesceva al disio del cor di Tito.

Ma le rose bellissime sul volto

De l'amata fanciulla il color primo

Quasi han perduto: una tristezza arcana

La bianca fronte adombra e vela il raggio

De le meste sue luci. Il di che Tito

La rivide improvviso, ella nel seno

A lui si abbandonò tremando, ardendo,
E lungamente pianse. — Or queste, ei disse,
Son le liete accoglienze? appena i miei
Colli apparir da lunge io vidi, e il passo
Più e più sempre affrettava, oh come il core
Di te pensando mi battea! Nadina,
Dicendo io mi venia, che dolci vezzi
Al tuo Tito or farai! che affettuose
Parole! e che sorriso! e invece or piangi?
Nè levi il volto? o poverella mia,
Come cangiata sei! qual sul tuo capo
Arde insolita vampa! —

—Ah tu non sai

Dunque in che lento strazio si consumi

Fanciulla che a le usate ore i sembianti

Del suo fido amator più non rivegga!

Sospiroso, vagante io ti segula

Nel pensiero del di, per entro ai sogni

De le fosche mie notti... Ah tu sorridi?

Vedi or dunque se a te sempre ha pensato

Questo povero cuore! Oggi io dovrei

Rinnovarmi a letizia, oggi che innanzi

Mi ti veggo e t'abbraccio e ti favello;

Tremo invece, o mio Tito, e di qua lunge,

Di nuovo io ti vorrei! —

— Ma se mia destra

Novellamente ai Ronchi gloriosa Nostra insegna agitasse, or di', giuliva, Nadina mia, tu allor saresti? —

- Il vero

Dunque m'ha detto il cor? dunque tu a questo Fatto ritorno hai qui? fin nei pensieri Più nascosi, tu'l sai, legge il sospetto Del feroce straniero!

- Or donde questi

Femminili spaventi? altra promessa
Mi giurasti quand'io ti dissi: il nostro
Amor fiori non cinge, e sua dolcezza
Son dolori e sventure. Ah sol tra suoni
E vessilli e ghirlande è dunque hello
Questo amor de la patria? A quanti giova
Sol così libertà! mutasi 'l cielo,
E mutan viso anch'essi, o infin la speme
Gittano, e la viltà noman prudenza;
Non io son di lor schiera! —

Affettüosa

La man levava a carezzargli 'l volto

Nadina intanto e lo guardava in atto

Che parea dir — Perdona! — Egli sorrise,

E il bel labbro baciando — Amor, soggiunse,

Ti fa parlar così: fa cor, Nadina,
lo vuo' lieta vederti: anima allegra
Mai perigli non teme! anzi quest'ora
Scorra in gioia e cantiamo! una canzone
In riva al Po cantava io col mio cuore,
Tu pur la impara; è la canzon di Zima.
E così piede appena innanzi piede
Per la tacita stanza ambo mettendo,
L'un nel braccio de l'altro, ei cominciava.

Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zima!

Dove nacque Carlo Zima

Non si muore da codardi,

Fin morendo si è gagliardi

Per uccider l'uccisor.

Mal sorride lo straniero

Nel paese de la gloria,

Qui funesta è la vittoria

Più che al vinto, al vincitor.

Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zima! Carlo Zima popolano
Scarno il volto e il corpo avea,
Mal su l'anche si volgea
E contorto aveva il piè;

Ma in difesa di sua terra
Alma ardente e forti braccia,
Ne l'ardir de la sua faccia
Si leggea del cor la fè.

Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zima!

Poveretto! in lui di piglio Die' la rabbia dei croati Come appena furo entrati Ne la impavida città.

Uno strazio disonesto

Ne facea lo stuol selvaggio,

E diceano in lor linguaggio;

—'Costui gaio ballera.

Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zima! Già dal capo infin le piante L'han di pegola vestito, Ma dal labbro de l'ardito Suon non esce di dolor.

In barbarico schiamazzo

Dan quei lupi e Zima tace;

Ahi che al tocco d'una face

Tutto avvampa in fosco ardor!

Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zima!

Quei feroci vanno urlando:

— Su, maestro, fa una danza: — Un di loro il passo avanza E si atteggia a carolar.

Ma improvviso Carlo Zima

Lancia in lui le ardenti braccia,

E nel colpo in cui lo allaccia,

Grida — Or meco puoi ballar. —

Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zina! Come belva presa al cappio
Urla e storcesi il croato:
Ma lo ha Zima si avvinghiato
Ch'ei sghermirsi tenta invan.

Viva Italia — grida Zima;
 Stride l'altro e più si mena,
 Più la fiamma lo incatena,
 Latra e morde come un can.

Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zima!

Già son due confusi 'n uno

E una fiamma sol si mira,

Che due volte e tre si aggira

E poi croscia in sul terren.

Spento il foco, in sul croato Veggon Zima in atto strano: Sotto è il barbaro, e la mano Zima al cranio ancor gli tien.

> Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zima!

Dove nacque Carlo Zima

Non si muore da codardi:

Fin morendo si è gagliardi

Per uccider l'uccisor.

Mal sorride lo straniero
Nel paese de la gloria:
Qui funesta è la vittoria,
Fiù che al vinto, al vincitor.

Brescia è sempre qual fu prima, Viva Brescia e Carlo Zima! (44)

Canta, o giovine altero, e un di fra 'l suono
Dei ben celati ferri ai Ronchi intorno
Ripeter s'oda la canzone e il nome
Trionfal del tuo Zima. E tu dal caro
Di Nadina sorriso intanto bevi
La dolce illusion che ti rallegra
Gli ardimenti dell'alma. Ah nei recessi
Di quel tenero cor tu non penétri,
Nè, se ancora il volesse, ella il presagio
Rivelar ti potria che con tremende
Misteriose voci a lei soltanto
Confida Amor. Fanciulla innamorata

Ne l'avvenir gli ardenti occhi sospigne,
E va i giorni futuri interrogando
Se al suo fido compagno essi allegrezze
Porteranno o sventure: ed ella o avviva
I virginei sembianti, e d'ora in ora
Più sempre illeggiadrisce, e canta e danza
E s'adorna e s'infiora: o pure al volto
De la man si fa letto e tuttogiorno
Pensa, e balza nei sonni, il nome amato
Dolorosa chiamando, infin che altrove
Star sempre lieta col suo dolce amico
Sogna, e sperando e disiando muore.

Anch'io, poc'oltre il quarto lustro appena
Una leggiadra donzelletta amai
La sui cari Apennini, e innanellata
Con la mia gemma la portai tra 'l gaudio
De le paterne case. Ella non vide
Che un breve tempo di fuggevol gioia,
Nè volle il ciel che a le sventure mie
Fosse compagna. Sol di venti lune
A noi rise il bel raggio: e allor che presso
Era a farmi gioir ne la sembianza
D'un primo-nato, il settim'anno or volge,
Mi die' gli ultimi baci! immota e fredda

Era sua speglia ed in chinato ancora
Sul suo volto mi stava. — Or vedi, o Tito,
Se altrui può dir del tuo poeta il labbro
Quel che sentivi 'n cor quando il supremo
Scolorar tu vedesti 'n sul bel viso
De l'amata Nadina! —

Ella a l'ansante Petto sue bianche man' posate ha in croce, E agli occhi un di si lieti ora socchiusi In un lieve sopor qual di chi sogna Sul venir del mattino, si rapprende Gelida stilla: un tremito improvviso Freme a lei per le membra, e si dirla Che alcuna triste immago a la fuggente Alma s'affacci e tal che, quasi colta Da terror, si risveglia. A le amorose Sventurate donzelle almen tranquilla Dà l'ora estrema, o Dio! — Sei qui...? tu ancora Vicino a me qui sei...? — come persona Che racquisti contenta un ben perduto, Dicea la poveretta, e con soave Atto il languente braccio intorno al collo Del suo Tito girava. — Oh... così meco Abbracciato...lassù dove non giugne Mai terrena vendetta...io ti potessi

<sup>7. -</sup> Tito Speri.

Portar...dolce amor mio...! se m'ami ancora...

Deh...tosto...ad altra terra...— E la parola

Uscir compiuta non si udla, chè a un tratto

Più intenta affisse la pupilla: un nuovo

Più candido color, siccome velo,

Le scendea per la faccia, e le palpebre

Si calaron su gli occhi 'n ciel rivolti.

O fanciulle d'Insubria che pensate
Ai giovinetti che v'han preso il cor,

Tutte al Mella un sospiro oggi mandate Per la bella Nadina che si muor.

Amate, o leggiadrette, i vostri cari Com'ella il suo sì fortemente amò:

Toglie tutto lo estrano ai nostri lari, Ma la fede e l'amor torci non può.

Se a Nadina in amar somiglierete E a Tito ogni amator somiglierà:

E quando i bei color riprenderete
— Vivan l'insubri donne — ognun dirà.

Con la squilla che mesta a le notturne Ore prime saluta e de gli estinti Ne risveglia 'l desio, più slebil suono Su la tacente Brescia da le acute Torri si spande — Era sì bella e buona! Eterna requie a lei! — per ogni tetto Ripetono le genti. In ciel non splende Raggio di stella, e sordo freme il vento Fra i castagni e i cipressi in sul viale A piè dei Ronchi. In tra le fosche piante Solo Tito s'aggira: egli non piagne Nè fa lamento, perchè il cor dei forti, Quando è santo il dolor, più si disdegna Di querele e di lagrime. — Quest'una Gioia ancor mi restava, e l'amor suo Fra cotanto soffrir m'era conforto! Ma chi tra noi non soffre? e son di tutti Più infelice fors'io? Questo supremo Dolor pur anco a te, dolce mia terra, Fia sacro e dentro a me fiamma diventi Pel nuovo giorno tuo! — Così nel chiuso Cor dicea quel gagliardo, e ad uno ad uno Ripensava i tormenti e i tormentati De la misera patria. Oh quante madri Orbe vedea di figli, e quante spose Morir senza l'amplesso dei lontani Lor fuggiaschi mariti, infin che tratto Di pensiero in pensier, vedea dai picchi

De la Titania rupe il paventos o Guerrier di Monvideo (45) con la sua fida Compagna a lato fra le truci schiere, Sempre indarno inseguenti, a la marina Incolume calarsi, e per lo flutto Correr su picciol legno, e fulminato Da ostili prore con la esperta mano Drizzar l'antenna al lido. Ahi! la sua donna Fra le braccia morente ei se ne porta Per la folta Pineta, ed entra appena Un rozzo casolar che il bacio estremo Dà in quel labbro aggelato, ed — Anna mia...! Forte chiamando, con le pugna ai crini Sen va tra selve e monti. Indi per l'acque Del superbo Oceano a la fuggente Europa i folgoranti occhi drizzando, - Addio, grida, mia patria! addio, dilette Ossa de la mia donna! a l'una e a l'altra Faremo un di vendetta! —

- E qui di Tito

La fronte altera si levava; e mentre, Rinnovando il gran giuro, il braccio in alto Vibrava anch'egli, 'l cor gli si stringeva Di più cupa tristezza, e il suo perenne Feral presagio gli sedea su l'alma.

## **CANTO SETTIMO**

Chi sei tu, poveretta, che seduta

A quel veron ti stai?

E le tremule man posi 'n sul capo

A quelle due fanciulle che i lor volti

Piangendo inchinan sovra i tuoi ginocchi?

E, ad ogni picciol moto, in su la via

Perchè sospingi gli occhi?

Di', chi aspetti, o meschina? Ah tu sei muta

Per soverchio dolor! tu non m'ascolti!

Deh! mel dite almen voi, donne pietose,

Che, passando, a guardarla vi fermate,

E poi, sciogliendo in pianto, ve ne andate.

- È la madre di lui, ch'oggi ha 'l quart'anno Per noi, pe' figli nostri Terribil combattendo, a lo straniero Fe' di Brescia costar cari gli assalti. Dal sen materno lo han divelto i mostri! Il poderoso braccio Di catena gli han cinto, e al di novello Come ladrone penderà da un laccio! Povera madre! ella godea nei giorni Che il suo Tito a morir per lo diletto Suolo correva: ma così...! di ferri Tutto cerchiato...! ad un'orrenda trave...! Oh! chi può intender questo? E la misera aspetta or che ritorni Chi n'andò preci e lagrime portando (46) Per così dolce vita. Povera Madre! ah tu, Signor, l'aita! —

Il Signor...! chi penètra

Dentro a l'abisso del consiglio eterno?

Che sappiam noi quaggiù perch'ei si tace
Quando orribil tiranno a le angosciate

Madri 'n sugli occhi i cari figli uccide?

O è ver ch'egli poi tace! e questa vampa

Che sul volto a le genti

Ratta e muta passeggia allor che l'empio Squarcia i petti innocenti, Non è il grido di Dio che ne gli umani Cor ripercote e poi nel di de l'ira Su dai fuochi e dai ferri ulula e avvampa? E tu, gente perduta, osi la terra Nel santo insanguinar nome di Dio? Ei vien, malvagi, e grida — Oggi son io! —

Ecco: in lugubre spoglia I bresciani orator', di lui, che il pugno Tien sul collo d'Insubria, entran la soglia; Nè si mostra il vecchiardo! ai supplicanti Più terror, più spavento Corre invece per l'ossa al truce aspetto Chi si fa lor' dinnanti: — Ahi quanto sangue Costui bevve in Gallizia! — Il vitreo sguardo In lor figge if feroce: E quei tremando imbiancano; e dal petto Esce appena la voce A dir del giovin cittadino il nome. In atto di pietà sospira, e al cielo Sollevando la livida pupilla, - Bianco, ei risponde, è il crin già su la fronte Del mio duce supremo,

Ed ei ne l'ora che di morte il gelo
Gli entrera per le vene,
Dice che l'alma di rimorsi sgombra
Ei vuole in tutto! al tribunal di Dio
Salir tranquillo ei vuole! e che il tremendo
Giudice a dir non gli abbia « Le tue mani
Stillan sangue innocente! » Oh mal si ride
Con la giustizia di lassu, commessa
In terra a noi! Ma buono
A chi si pente è Dio;
Pace il misero avrà nel suo perdono...!—

Ma perchè ti spauri? e le atterrite

Penne raccogli, o mia

Dolce del cor diletta fantasia?

La bestemmia de l'empio ah ti spaventa!

O tu sei stanca forse

Di vagar sempre fra capestri e tombe!

E più ti gioveria di vetta in vetta

Tutto quant'è il bellissimo Apennino

Sorvolar con la gaia ala cantando!

Spera, o compagna del mio duol, ma intanto

Palchi e fòsse cantiam, chè questi sono

Oggi i trionfi nostri!

E ti cingi d'ardir! scende la notte

Oltre l'usato di tenèbre involta, Nè lice a noi posar. Funerea stanza, Donde vassi a morir, già si disserra! Là noi Tito vedremo anche una volta, Questa notte è per lui l'ultima in terra.

Che ferale silenzio! e come inchina, Arrossendo, la faccia Re degl'afflitti 'n quella croce il Cristo! Ma chi son gli altri due che di catene Presso al mio Tito han carche ambe le braccia? Ohimè! questi è un altero (47) Veronese Patrizio a cui perduta Parve ogni nostra nobiltà, se al prisco Valor non si rinnova il latin sangue! E l'altro? oh il dolce lume Diffuso per la sua mite sembianza! Pastor santo di Revere! e tu pure Vai, dal sen del tuo gregge, al sanguinoso Dei carnefici amplesso? Ah! se un riso d'amore e di speranza Per questa dolce terra arde sul volto Di leviti e patrizi, ancor su questi Rabbioso adunque lo stranier s'indraca? Anche i stemmi e le mitre il furibondo

Gitta al patibol quando su vi raggia
Carità de la patria? E perchè rei
Così dunque non tutti...?
Ma ti acqueta, o mio cor; non è di sdegni
Qui tempo o loco; e gran delitto fora
Ai tre fratelli nostri
Contristar l'ultim'ora.

Vedi! innanzi a gli spalti, d'una face Al pallido chiaror rizza le negre Arbori 'l boia, e su vi pon le scale E or l'una or l'altra sale, E or questa fune or quella annoda e snoda E a l'orrendo lavoro i polsi addestra. Ouesti tre che al venir de la dimane Saliranno a quei tronchi Dormon posando sui lor ferri 'l capo. Così l'anime ree strazia il delitto De l'amor di sua terra! — Oh madre mia!... (Tito chiama sua madre! a quanto duolo È il suo volto atteggiato!) Non è ver, madre mia.... vive il tuo figlio.... Ma.... che pagina è quella...? oh come il guardo Lungamente vi affisa.... e perchè voi Date, o sorelle mie, strida si acute?

Soccorrete i miei cari...! Ah! sul mio seno Tu ti abbandoni e incontro al tuo mi premi, Buona mia madre!... oh si bacia.... ribacia ll tuo povero Tito, Chè tu diman, già 'l sai, Tu più non mi vedrai...! Madre mia.... ti ringrazio! or mi ricorda Oual dolce nome tu sin da fanciullo A ridir m'insegnavi, ed io quel nome L'ho qui' sempre ne l'alma.... e pria che il laccio La favella mi chiuda, anche una volta Chiamerò la mia patria.... Addio, mia buona, Mia cara madre.... oh! ma è nefando troppo Così lasciarsi...! non temer, chè altero Monterò sul mio palco.... anzi i compagni Morir prima io vedrò: così nessuno Dirà vile il tuo Tito.... Addio, sorelle... Addio.... bei Ronchi.... addio 0 bel paese mio....

Qual nova luce è questa

Che pel tacito loco erra improvvisa?

Donde voci si care? e chi per nome

I tre giacenti or chiama?

E' si destano e intorno la pupilla

Movon come a guardar cosa diletta. Oh i fulgidi sembianti! E come lieti! e quanti! E chi 'ntorno a la gola Porta segnata una purpurea riga Quasi monile di rubino, ed altri Su la fronte e sul petto Han rilucenti margini odorose Siccome fresche rose: E due veggo tra lor che dolcemente Volan sempre abbracciati, e in lor passaggio S'odon gli altri cantar — Ben venga Attilio E il suo giulivo Emilio — E così tutti ad un ad un nomando Si van con mutua festa. Ma solitaria in alto Una virginea forma in bianca vesta, Con le mani e col capo a Tito accenna: E — Nadina! Nadina! — Ei grida allor, ma già cantando in suso La soave Angioletta è risalita; Mentre in atto d'amore intorno intorno Van l'altre care fantasie ridendo, E un'ebbrezza di baci e di parole

Ferve in un suon che più e più s'addoppia

E in cotal nuova melodia si gira Cui quaggiù non somiglia arpa nè lira.

Sopra il riso dei pianeti
 Sol per noi risplende un loco
 Dove in Dio si canta lieti
 Sempre luce, sempre amor.

A quei colli ascende solo
Chi a sentir comincia in terra
Ne l'amor del patrio suolo
La bellezza del Signor.

Pellegrino al gran viaggio Verso gli astri è quaggiù l'uomo, Chè quaggiù pur brilla un raggio De l'angelica città.

Ma l'ingrato, che per via

Del suo ciel non si rallegra,

Fra la santa compagnia

A gioir non salirà.

E chi nasce e fa soggiorno Nel paese in che si verdi Sono i campi a cui d'intorno Veglian l'alpi e rugge il mar, È un figliuol che oltraggia il petto Di sua mesta e dolce madre Se la soglia del suo tetto Non s'inchina ad abbracciar.

Noi l'amammo nel sorriso

De le madri su la cuna,

Delle vergini nel viso,

Nel sospir del primo amor:

L'onda, il prato, il bosco, il rio, Stelle e sol, sereno e nembo, Con le imagini di Dio, Ci mettean l'Italia in cor.

Gloria a lui che di sua terra
Si fa scala a' gaudi eterni!
Gloria a lui che al palco o in guerra
Pel suo nido va a morir!

Tre bei seggi apparecchiati Son lassù nei colli nostri: Suona l'ora, o fortunati, Suona l'ora di partir!

E noi, dicendo a' dolci luoghi addio,
 Ci partiremo! io chino un guardo ancora,

Pria di lasciarlo, al mio terren natio,
E, fra tanto dolor che il cigne e preme,
Ben veggo quanto dopo noi rimane
Tutta amor tutta speme
Altera e forte gioventù! la nostra
Famiglia è pianta, pe' cui rami antichi
Surgon, d'una al cader, fronde novelle
E le radici sue scure non tocca.
Caro il mio nome che Speranza suona
Nei di del pianto e del gioir vi sia,
O giovinetti de l'Italia mia! —

Così Speri seguiva irradiato

D'una letizia che 'l nostr' uso avanza:

E, a le parole sue continuando,

Il Montanari altero in piè levossi,

E — A voi, soggiunse, cui d'insegne e d'auro

Fèr redi 'l caso o la virtù degli avi,

Questo or s'annunci a voi ch'io di voi nato

Anzi 'l capestro che il servir m'elessi:

Ch'è falso e breve ogni splendor dov'altri

Ci opprime e beffa, e noi non siam più noi,

Nè più trattare osiam cavallo e spada

Per dirgli: È questa ancor terra d'eroi! —

Suona tal voce a gl'intelletti umani
Sdegnosa or forse, me colà dov'era
Rendea lieto concento, chè diffuse
Di più hellezza sorridean le vaghe
Eteree forme, e mentre il casto riso
Vieppiù splendea de la beata schiera,
Del mattin la prim'ôra
Lene picchiava ai vetri dal nascente
Sol colorati. Fu silenzio allora,
Chè al sespeso oriuel l'indice acuto
Immobilmente stava,
E del feral rintocco
La muta aura tremava.

E la funerea faccia

Del carnefice apparve! Al Cristo gli occhi,
Che non potea le braccia,
Sollevò Grazïoli e — Tu pur, disse,
Tu pur, dolce Maestro, che a le oppreme
Genti recavi libertà, confitto
Fosti a quel legno! Vedi: a simil pena
Siam posti or noi! — Fratelli
Congiunti fummo ne la fede, e Dio
Ne vuol congiunti nel martirio. — Un bacio,
Tito allora interruppe, anzi che morte

Qui ne disgiunga. — E'si baciaro!

In quella

Al Reverese innanzi un uom, si trasse Di sacre vesti cinto, e, qual chi altrui A dura opra consiglia — Io son mandato Perchè almen tu, dicea, scriva (e di seno Una carta si tolse) — A'miei signori Fui ribelle e mi pento. — Or di', con grave Piglio l'altro rispose, anzi che a Cristo Servi tu forse a chi i profeti uccide? « Andate, e il Vangel mio, dice il Maestro (48), Predicate a le genti: io come agnelli In tra i lupi vi mando: innanzi ai regi Sarete tratti e in quei concîli orrendi Vi sferzeran. Non paventate; ed alto Dite il Ver ch'io vi dico: uccideranno Il corpo essi, non l'alma. È di me indegno Chi non prende mia Croce; e mio sol fora Chi sino al fin stia saldo. » Or va, ritorna A codesti signori, e se ti move -Amor de l'uomo, e, se non sei tu pure Imbiancato sepolcro, di' lor — Tutto Il giusto sangue da voi sparso in terra Sopra il capo vi piova — Iddio lo ha detto E non mente il suo Verbo! — E, si dicendo, 8. - Tito Speri.

L'ira santa di Dio gli ardea ne gli occhi: Trascoloraron tutti, e vergognosa Piegò colui la fronte ed in sembianza Parti di reo che sè scolpar non osa.

- Or che si tarda? Andiamo! Come ispirato seguitò il Levita Il limitar varcando, I passi estremi, che quaggiù misura Chi va per tanto amore a por sua vita, Lasciano un'orma che in eterno dura; E tutto è di quest'orme omai segnato Il terren nostro. Andiam! la pioggia e il sole Manda sul fior dei nostri campi 'l cielo; E noi sangue darem perchè feconda Sia questa terra di più santa prole! Andiam! fin la membranza De' sciaurati che ci dieron guerra In noi più non avanza, Chè a glorioso porto Cantando entra il nocchier cui negro turbo Squarciò la vela ma il timon non ruppe! Andiam! tempo vegg'io Che Verità dai monti alti sfavilla.... Ecco il palco! ascendiamo... O gente umana! Solo allor che i superbi Più armar per sè non ti potranno a guerra Mite in pace e beata Tu, di Dio figlia, abiterai la terra! —

Voi lieti sul palco salite, o fratelli,

E a noi la promessa di giorni più belli

Lasciate supremo saluto d'amor.

Dei cieli guardando ne l'arco sereno

Per voi la bellezza del caro terreno

Si veste in sorriso di novo splendor.

Ma noi tra le forche, tra l'urne atterrati, Sui colli di sangue fraterno bagnati, Vendetta anelando restiamo quaggiù; Chè antica dei nostri tiranni è la festa, Ma un'orgia di sangue più lunga di questa Giammai per Italia veduta non fu.

Gli arbusti piantati da l'itala mano
In verghe ed in croci converte l'estrano
Per chi a la bell'ombra sperava posar.
E l'aura, che mandan le nostre colline
A rider dei vaghi fanciulli sul crine,
È intorno agli appesi costretta a spirar.

Barbarica lingua ci parla soltanto
Di ceppi e di scuri nel cielo del canto,
Nel ciel dov'eterno risuona Alighier.
E qui dove Sanzio guardava ispirato
Per tor' le sembianze di un riso beato
Sogghigna sui morti l'irsuto stranier.

Ma i figli novelli de l'itale madri
Raccolgono il sangue degli avi e dei padri
Che fuma dai sassi di cento città:
E tutti 'n fraterna falange serrati
Aspettan tacendo coi pugni levati
Il giorno dell'ira che l'empio non sa.

Già viene, già viene quel giorno dell'ira:

Ma fin tra gli sdegni d'amore sospira

La terra cerchiata dai monti e dai mar.

Tornato è l'estrano fremendo a' suoi geli,

E sotto l'azzurro dei limpidi cieli

Sui clivi sol nostri possiamo danzar.

A tutti una patria l'Italia sorride
Più fiume nè colle tra noi ci divide,
Son l'alpe soltanto, son l'onde il confin.
Niun Italo dica — Più bello il mio prato! —
In libera terra sia tutto beato,
Il Vèsulo a l'Etna ci paia vicin.

E a voi che di tanto dolor ci premeste

Non mettan paura le italiche feste,

Vi è forse mal nota la nostra virtù!

Tornate d'Italia sui campi felici

Non ladri, non sgherri, ma amici ad amici;

Si sperda l'infamia del tempo che fu.

Ma voi già dai tronchi pendete, o fratelli,
Che a noi la promessa di giorni più belli
Lasciaste supremo saluto d'amor!
Dei cieli salendo per l'arco sereno
A voi la bellezza del caro terreno
Sorride vestita di novo splendor.

E noi tra le forche, tra l'urne atterrati, Sui colli di sangue fraterno bagnati, Vendetta anelando restiamo quaggiù: Chè antica dei nostri tiranni è la festa, Ma un'orgia di sangue più lunga di questa Giammai per Italia veduta non fu.

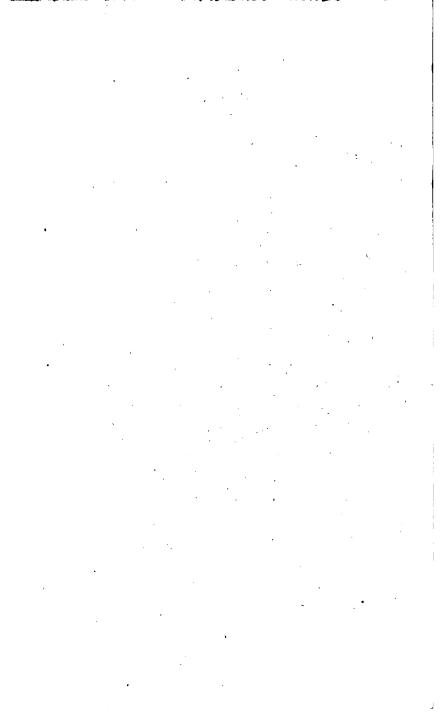

# NOTE

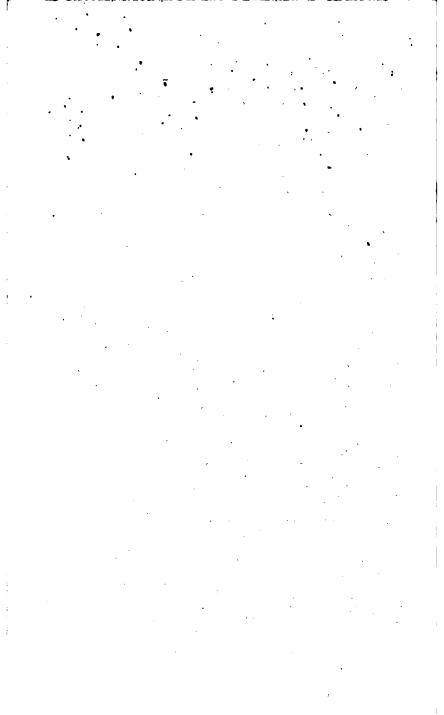

#### NOTE

(1) Tito Speri nacque in Brescia di onorata famiglia, e in tenera età rimase orfano del padre, di professione pittore, distintissimo nel levare affreschi. La madre sua, di nome Angela, donna che tutt'i suoi concittadini lodano per notabile bontà di cuore e fortezza d'animo, pose ogni cupa nell'educazione di Tito, il solo figliuol maschio ch'ella avesse. Ed egli grato alle sollecitudini della madre che amava e rispettava tanto, attese di proposito agli studi, finchè elesse di darsi alle discipline legali. Si dilettava anche di scriveme in versi, e dettò altresì un romanzo storico, che, se mal non ricorda un suo concittadino, porta per titolo — Scomburga: — è ancora inedito, e un amico del suo cuore conserva il manoscritto. Quanti conobbero lo Speri tutti si accordano in dire che - le qualità del cuor suo erano eminentemente buone, ed era il prediletto de' suoi amici, perchè egli si sarebbe potuto dire il tipo di quella vera amicizia che è fondata sulla rettitudine e sull'onestà della condotta: di animo aperto e franco, di umore allegrissimo; entusiasta sempre nell'amore della patria; e di

una generosità veramente cavalleresca, come il provò nelle dieci giornate quando impedi alla furia del popolo di trucidare 22 croati fatti prigionieri nella mischia. Della persona era alto e tarchiato; bruno di carnagione, di fattezze non belle, ma virili; gli occhi avea nerissimi e scintillanti; forte di braccio, agilissimo delle membra, e di un coraggio maraviglioso. In tutta la campagna del 1848 combattè nel battaglione degli studenti lombardi: nel 1849 comandava gl'insorti nelle dieci giornate di Brescia, e particolarmente la brigata che fe' prove di tanto valore al borgo di S. Eufemia, e a porta Torrelunga, dove furono i più terribili assalti dell'austriaco. Caduta Brescia, si rifuggì in Piemonte, e fermò sua stanza in Torino, dove fu tosto occupato nell'ufficio dell'Ispettore generale delle scuole elementari il quale ancora si loda della mirabile diligenza con cui egli adempieva il suo incarico. Ma Tito aveva perduto il suo gaio umore, e la nostalgia lo soprapprese e lo afflisse tanto, che sui primi del 1850, profittando di una delle solite amnistie austriache, dissuadenti invano gli amici, ripatriò. Fu arrestato, e ne' processi di Mantova insieme col conte Montanari di Verona, e l'arciprete Grazioli di Revere condannato a morire sulle forche. E furono strangolati in Mantova sugli spalti di Belfiore con la garotta il di 3 marzo 1853. - Tito, come il più giovane, chiese ed ottenne di morir l'ultimo; e volle andare al patibolo in abbigliamento da festa, con abito nero e guanti bianchi. Aveva 26 anni! -

La riverenza, la pietà e l'affetto delle madri e delle donzelle italiane consolino il cuore angosciato della madre e delle due sorelle di Tito, alle quali egli era tutto sulla terra.

<sup>(2)</sup> Le più rinomate fabbriche d'armi, principale industria di Brescia e sua antichissima gloria, le furono tolte dagli Austriaci.

- (3) Nel 1310 mentre Arrigo VII di Luxemburgo assediava Brescia, i cittadini condotti da Tebaldo Brusato, uscirono addosso agli assedianti, ma il numero dei nemici li sopraffece, e Tebaldo fu menato prigioniero innanzi ad Arrigo, il quale volendolo indurre a far sì coi cittadini che gli aprissero le porte, e sentendo invece rispondersi superbe parole dal Brusato, lo uccise di propria mano, e i brani del suo cadavere fece appendere in vista della città! I Bresciani la notte appresso assalirono d'improvviso il campo nemico, e con orribile carnificina vendicarono l'assassinio di Tebaldo. Dalle Ist. Bresciane del Biemmi.
- (4) Ismondo, uno dei generali di Carlo Magno, conte di Brescia, nel 776 preso di brutale amore per una bellissima vergine bresciana di nome Scomburga, vedendo riuscir vane le arti della seduzione, fe' deporre in giudizio da uomini a ciò comprati, che Scomburga e Imberga sua madre davano nella loro casa ricetto ai furti. E mentre gli sgherri, colto il tempo in cui le donne eran sole, ponevan su loro le mani per arrestarle, sopravvenne il padre della fanciulla, uomo rispettabile che sosteneva il carico di scabino, per nome Duruduno. Questi che già sapeva i rei disegni del conte, non potendo in altro modo salvare la figliuola, la uccise. I fratelli di Scomburga portarono il cadavere della sorella in piazza, e i Bresciani, assalito Ismondo nel suo palazzo, lo fecero in brani: ciò avvenne il di 23 agosto dell'anno suindicato. Dalle Istorie Bresciane di Elia Cavrillo.
  - (5) Quando Gastone di Foix pose Brescia a ferro e a sacco, il popolo bresciano andava gridando Meglio morire coi Veneziani che vivere coi Francesi. —

- (6) In tutto l'inverno del 1849 non si fece che apparecchiare la insurrezione lombarda, la quale doveva scoppiare nello stesso tempo che l'esercito regolare apriva le sue mosse sul Ticino e sul Po; e Brescia doveva essere, per così dire, la piazza d'arme in cui avevano a concentrarsi tutte le forze mobili delle popolazioni insorte. A queste si univano le bande dei fuorusciti e dei disertori; e il disegno generale della insurrezione era, rumoreggiare alle spalle e sui fianchi dell'esercito nemico, interciderne le comunicazioni colle fortezze. preparare libero qualche punto sulla sinistra del Po per agevolare il passo alle divisioni Lamarmora ed Apice, che scendendo dall'Apennino accennavano a Mantova; portar il grido di guerra sulle soglie di Verona e nel Tirolo, e di là dar mano ai Vaneti, i quali poi dal Cadore e dalle Lagune avrebber petuto correre su Padova e su Treviso, minacciare Vicenza e congiungersi con le truppe della repubblica romana, che venivano a campo tra Ferrara e Bologna. Tutte queste cose che ora sembrano quasi poetiche, si potevano allora compiere agevolmente, e si sarebbero senza alcun dubbio compiute, non diremo se Radetzky fosse stato vinto a Novara, ma soltanto se l'esercito Sardo avesse fatto testa per quindici giorni al nemico. — Vedi — I dieci giorni dell'insurrezione di Brescia nel 1849. - Torino, tipografia Marzorati 1849. « Le note segnate quindi innanzi con un asterisco, sono tratte da questo libro scritto con tanto amore, e che tutti sanno uscito dalla penna dell'egregio scrittore, il Sig. Cesare Correnti. »
- (7) \* Sulla sera del 25 marzo fu predato il corriere che dal campo portava lettere di privati e dispacci a Verona. Con quanta ansietà si leggessero quei fogli è più facile immaginarlo che dirlo. Ma i dispacci non recavano cosa d'importanza e le molte lettere non fecero che crescere l'incertezza. Un

uffiziale scriveva dal campo: vincemmo a Mortara; d'un salto entreremo a Torino. Un altro scriveva da Pavia: i nostri trascorrono oltre Mortara, mentre noi qui abbiamo ai fianchi integra e minacciosa una divisione nemica. I Bresciani da queste novelle vennero indotti agli stessi pensieri che le medesime novelle avean fatto nascere a Torino: e facilmente si persuasero che gli Austriaci cacciatisi innanzi a tentare un colpo disperato sarebbero stati colti di fianco, ributtati nel Po e nel Ticino, presi alle spalle da Ramorino e da La Marmora.

- (8) Il castello di Brescia è piantato sul colle Cidneo che domina la città. In antico si chiamava il Falcone d'Italia. Napoleone lo avea ridotto a caserma, e Radetzky lo fece ristaurare nel 1848, e le sue vecchie mura furono armate di 14 grossi cannoni. Quel sito, inespugnabile ad una popolazione sprovveduta d'armi, era dato in guardia al capitano Leshke con 500 uomini, i quali poi il giorno 23 si accrebbero di 400 fra gendarmi e convalescenti. Quando giunse al Leshke novella che la città si era levata a romore, egli gettò, quasi per saggio, dieci bombe che non recarono danno notabile. —
- (9) Angelica Contini, figlia dell'avv. Rogna di Brescia, che nel libro dei dieci giorni è chiamata la più intrepida fra l'eroine bresciane. Tutti sanno (così il libro) come questa giovane sposa, eloquente pei doni celesti dell'ingegno e della bellezza, spregiando la morte e la calunnia, versasse intrepida e austera dove combatteva e moriva la gioventù bresciana, e come spesso gli occhi dei combattenti e dei morenti abbiano cercata l'angelica figura.
- (10) Fortunata Gallina era la giovine e bella fidanzata di Tito. Come del nome Margherita si suol far Ghita, di Geltrude

Tuda, di Maddalena Nena, e simili, così di Fortunata l'autore ha fatto Nada, e per vezzeggiativo Nadina. Un maggior dolore risparmiò il cielo alla innamorata fanciulla, togliendola ai vivi nel novembre del 1851. —

- (11) \* Nella notte del 25 giunsero avvisi sicuri che gl'imperiali si erano mossi da Mantova, e sotto il comando di Nugent correvano a marcia precipitosa sovra Brescia. In fatto all'alba del 26 marzo una colonna di mille uomini con due cannoni sboccò a Montechiaro e di lì trasse a corsa verso Rezzato ove si fermò ad aspettare i rinforzi di Verona. Quindi trassero ordinatamente contro S. Eufemia.
- (12) Il comitato insurrezionale che, giusta le istruzioni avute da Torino, avrebbe dovuto far scoppiare la rivoluzione il giorno 20 o al più tardi il giorno 21 marzo, faceva pervenire nel 19 sui Ronohi di Brescia un pugno d'armati composto d'Italiani disertori dalle bandiere austriache e di volontari valligiani che già da qualche tempo erano pagati ed organizzati, e trovavansi sotto la direzione del curato di Serle, don Pietro Boifava, uomo che al delicato sentire, all'affabilità dei modi ed all'umiltà evangelica univa il più intenso amore di patria e l'intrepidezza del guerriero. Documenti della guerra santa d'Italia. Volume II. fasc. I. Capolago tip. Elvetica, agosto 1849. —
- (13) Ecco il bollettino a stampa del campo piemontese, che fu introdotto e pubblicato in Brescia:

### Ordine del giorno

« — Italiani, si Piemontesi che Lombardi! Voi siete valo-« rosi e degni figli d'Italia! Voi vedeste il nemico ed egli fu

- « vinto. Ora ritornerete colle vostre stesse mani a piantare il
- « vessillo tricolore sull'Adige, lo vedrete, ve lo assicuro,
- « sventolar sulle rive dell'Isonzo. »

25 marzo 1849.

« questi termini:

#### « Firmato CHRZANOWSKI. —

#### Bollettino.

- « Il giorno 25 Radetzky proponeva un armistizio che « fu rigettato dal valente Chrzanowski. Il 25 due divisioni « (25,000 uomini) avanzavansi baldanzosi sul ponte della Sesia, « inseguendo piccolo corpo di Piemontesi in finta ritirata. « Appena una di queste divisioni fu passata, il ponte già prima « minato, balzò, dividendo così l'armata austriaca. La divi- « sione ora trovasi al cospetto di quaranta mila uomini, com- « parsi quasi per incanto. S'impone la resa. La divisione rifiuta, « ele nostre artiglierie fulminano da ogni lato. I nostri soldati « assalgono il nemico di fianco alla baionetta. I Tedeschi si « avvoltolano nella polvere, lasciando nude le file. Radetzky, « vedendo irreparabile una sconfitta, innalza bandiera bianca, « intanto che la predetta divisione deponeva le armi. Dopo « breve, ma franco parlamento, fu conchiuso l'armistizio in
- « 1. Radetzky sgombrerà subito il Lombardo col restante « dell'armata, ritirandosi in Veronetta oltre l'Adige;
- « 2. Il Lombardo verrà immediatamente occupato dalle « truppe Sarde;
- « 3. Restituzione di tutti i prigionieri piemontesi e lom-« bardi;
  - « 4. Detenzione dei prigionieri tedeschi in Piemonte;
- « 5. Rispetto alle vite ed alle proprietà d'ogni provincia
  « lombarda;
  - « 6. Sull'Adige nuovi trattati riguardo al Venete. »

- \* E in questo inganno si parve a chiare prove che gli Austriaci godessero di tenere i Bresciani: perocchè anche quando i commissarii nel di 31 mandati dal Municipio e dal Comitato al sopraggiunto Haynau, chiedevano 48 ore di tempo per meglio chiarire i fatti, protestando che anche Brescia doveva esser compresa nell'armistizio, l'Haynau facea sembiante di non intendere, ne alcuno degli altri uffiziali superiori osò o volle sgannare i generosi Bresciani, ma anzi tutti se ne stavano ad arte pensosi e in vista smarriti. —
- (14) Così essi chiamavano con superba arguzia cotesto modo di combattere. —
- (15) Corsetti Antonio di Gargnano, grossa terra sulla riva occidentale del lago di Garda, studente convittore in un Collegio di Brescia, di anni 18, figliuolo unico, erede di patrimonio ricchissimo. A' primi rumori, profittando delle vacanze pasquali, era uscito del Collegio e ritornato alla sua terra, donde tosto, accompagnatosi coi disertori, prese la via dei Ronchi ed entrò in Brescia, quando Nugent era già alle porte. Cara memoria di se lasciò nel cuore di tutti questo gentile, bello e prode giovinetto, delizia, amore, orgoglio della sua madre, la quale poi, perduto il diletto Antonino, vinta da dolore smarrì il senno.
- (16) \* I Bresciani volendo crescer forza ed autorità all' insurrezione, elessero duumviri a reggere lo sforzo delle armi cittadine e la pubblica difesa, Carlo Cassola e Luigi Contratti, uomini noti all'universale per devozione e per fede alla causa italiana. —

E i nomi di questi due generosi cittadini debbono esser cari a chiunque ama fortemente la patria. Poniamo qui per saggio uno dei proclami che essi pubblicarono in quei dieci giorni.

#### « Giovani Bresciani

« L'ora è scoccata in cui potrete mostrare all'Italia che il « nome di prodi che avete ereditato dai vostri maggiori sapete « conservarlo immacolato, e farete conoscere all'ostinato ne-« mico quali cuori questo sole riscaldi.

#### « Unione - Costanza - Ardire.

Firmati Cassola - Contratti. »

E i giovani bresciani il mostrarono; nè v'ha oggi chi possa dire che le parole dei duumviri erano millanterie.

- (17) Antonio Bosi, in cui la virtu e la forza dell'animo rispondevano mirabilmente alla bellezza e alla gagliardia del corpo, tutti i pensieri e gli affetti suoi aveva consecrati alla patria. Egli combattè da prode in tutte le dieci giornate, e al fianco dello Speri respinse gli assalti nemici a S. Eufemia e a porta Torrelunga. Dopo gl'infortunii del 1849 questo valoroso giovane divenne a tanta malinconia, che finalmente infermò, e morì il 24 giugno del 1852 in Brescia.
- (18) Vedi il succitato libro Documenti della guerra santa d'Italia. —
- (19) Il Leshke, infuriato perchè i bersaglieri appostati sulla terre del popolo non mandavan colpo che non atterrasse sugli spalti del castello o sentinella o cannoniere, aveva fatto in fretta lavorare i parapetti, che mettessero i suoi al coperto.
- (20) \* Nugent, ammirato e sdegnoso dell'ardimento dei Bresciani e della fuga de' suoi, si trasse innanzi ad incuorare i soldati, e mentre stava accennando che si avanzasse e si pun9. Tito Speri.

tasse un cannone, cadde ferito di un colpo di carabina alla noce del piede, che in pochi giorni lo trasse a morte. — Tutti i giornali parlarono di un legato che, morendo, egli lasciò a Brescia nel suo testamento.

- (21) Taglianini è il cognome di questo giovinetto popolano che, ferito da una palla e moribondo com'era, continuò a martellare finchè i croati, saliti sul campanile, non l'ebbero finito.
- (22) Cesare Nullo d'anni 24, negoziante, che valorosamente combattendo fu fatto prigioniero dagli Austriaci, e massacrato e gittato dal castello, nelle cui fosse si rinvenne il cadavere mutilato.—
- (23) \* Poco oltre la mezzanotte del 30 marzo Haynau, mosso segretamente da Mestre, entrò nel castello per la porta di soccorso, portando con sè un battaglione del reggimento di Baden.
- (24) Sui primi di settembre del 1850 il generale Haynau in Londra si presentò alla fabbrica di birra dei Sigg. Barclay e Comp., per visitare lo stabilimento. Dal libro delle visite in cui egli aveva iscritto il suo nome, conobbero chi egli fosse, e tal nuova si divulgò tosto per tutta la fabbrica, talchè non avea egli ancora attraversato il cortile, che i lavoranti armati di scope e cazzuole accorrevano da ogni parte gridando abbasso il macellaio austriaco. Egli voleva tosto uscire di là, ma in quel punto gli fu gettato sulla testa un fascio d'immonda paglia, a cui tenne dietro una tempesta di proiettili di ogni sorta. Calcandogli il cappello sopra gli occhi, lo rimbalzarono qua e là, e uno di quegli operai, afferratigli i lunghi mustacchi, minacciava di tagliarglieli. Finalmente uscito a grandissimo stento, fu su la via accolto dalle imprecazioni e

dai fischi della folla che lo aspettava, e i carrettieri e i facchini carbonai lo assalirono, gridando — Ecco il trist'uomo che flagella le donne! gittiamolo nel fiume! — E l'avrebber fatto, se l'arrivo della polizia non lo avesse impedito —

(— Dai giornali inglesi —)

(25)—Il maresciallo Haynau è qua da qualche tempo. Alcune famiglie note per la loro propensione al dominio austriaco lo hanno con ogni maniera di cortesia ricevuto, e a banchetti ed a feste ricercato. La famiglia Orsini è quella che su tutte si distingue in dimostrazioni siffatte.—

(Gorrisp. dei Giornali di Piemonte, genn. 1853.)

(26) — I giornali di Piemonte e di Genova rampognarono e con ragione due valenti, ma venali artisti, per aver impreso a ritrerre l'uno in marmo, l'altro in tela l'effigie del sanguinario Haynau. Giova per amor del vero ritornarci sopra anche una volta e spiegare esattamente come andò la cosa.

Il famigerato generale d'artiglieria si presentò incognito al Duprè al quale dimandò se gli avrebbe fatto il ritratto; Duprè rispose di sì, fissando il prezzo di zecchini 100. L'uccisore delle donne e dei bambini si pose a guardare le opere esistenti nello studio dello scultore: indi rivoltosigli lo notiziò del suo nome, soggiungendo che si sarebbe volentieri fatto ritrattare a cavallo con sotto le gambe del cavallo l'idra della rivoluzione a cui egli avea troncata d'un sol colpo la settemplice testa.

Il Duprè che non poteva ritirarsi (?) dal fargli il ritratto secondo il primo fissato, si ricusò dal secondo, dicendo non sentire il soggetto per cui non poteva servirlo come desiderava.

Ma non così accadde a Bezzuoli, a cui si presento Haynau sotto il vero suo nome, nome, che non incusse ribrezzo all'antitaliano pittor fiorentino, che anzi dopo aver richiesti scudi 500, si contento di soli \$50, pur di servire l'Erode d'Ungheria col quale non vergogna andar spesso in carrozza fino alle Cascine dove Haynau montato a cavallo s'atteggia a comandare l'assalto d'una delle misere città magiare. Il Bezzuoli, degno interprete della iena, studia le intrepide mosse e il caracollare e il corvettare del cavallo.

Gli scolari dell'accademia stettero tre giorni senza andare a lezione onde dimostrare come disprezzassero l'abbominevole azione dell'illustre ora famoso professore. Lo sdegno dei Toscani è anche confermato dal seguente fatto. Il caffè Michelangelo posto in Via Larga dovea essere ornato delle pitture dei migliori artisti; ed era stato pregato il Bezzuoli a favorire della sua opera, ed egli aveva accettato. Avvenuto il fatto, una deputazione l'andò a ringraziare dicendogli che non s'incomodasse, giacchè un luogo che portava il nome del gran Michelangelo sarebbe disonorato da un lavoro del ritrattista di Haynau.—

(Corrisp. dei medesimi.)

- (27) Il tenente maresciallo Haynau morì repentinamente a un'ora antimeridiana del 14 marzo in Vienna; mentre appunto correa voce che sarebbe stato mandato in Lombardia pei moti del 6 febbraio.
- (28)\* Il dispaccio con cui Haynau intimava ai Bresciani la resa pel mezzogiorno del di 31, minacciando l'estrema rovina, finiva dicendo Bresciani! voi mi conoscete; io mantengo la mia parola! —
- (29) La villa Maffei in cui, a mezza gittata di cannone da porta Torrelunga, era piantata una batteria di grossi mortai.

- (30) Il battaglione dei fanti di Baden. Di troppo ardita licenza ha usato qui forse l'autore adoperando la parola Badesi, solo per designare il nome di quel battaglione. E il generoso popolo di Baden, che ha sempre così bene meritato della libertà, si disdegna certamente che un corpo di armati a' servigi dell'Austria porti il nome del suo paese.
- (31) È una piazza in cui si entra scendendo dal quartiere di Santurbano. —
- (32)\* Haynau minacciò di mitragliare i soldati tentennanti, e volle che, ad esempio e a vergogna dei gregarii, il tenente colonnello Milez si ponesse nelle prime file; il quale appena si mostrò in piazza cadde trafitto il cuore d'una palla di carabina.
- (33) Cosi s'esprimevano i macellai stessi vogliamo odorare loro il fiato. —
- (34) Il grosso del terzo corpo d'esercito, vincitore a Novara: numerava un venti battaglioni di fanti, cavalli e cannoni in proporzione.—
- (35) \* Cesare Guerini giovane soave di forme e d'ingegno, che ferito in un ginocchio sarebbe venuto in mano degli scannatori, se di là nol portava in salvo un giovinetto appena quindicenne.—
- (36) Così si chiama una contrada nell'interno della città che fa angolo retto con la contrada S. Alessandro.
- (37) L'autore ha voluto qui accennar solo con pochi tratti le atrocità commesse dai feroci imperiali in quella notte: nè si

potrebbero descrivere, perchè escono dai confini di quanto si può immaginare di più orribile. Basti il dire che teste e braccia di fanciulli e di donne, è carni umane abbrustolate cadevano in mezzo alle schiere bresciane, a cui allora parvero misericordiose le bombe: e immollati i prigioni con acquaragia li incendiavano, per goderne i contorcimenti; ed altre enormezze da cui abborre la memoria. E tuttavia Haynau dopo aver detto nel rapporto a Radetzky sulla presa di Brescia.— Comandai che non si facessero prigionieri e fossero immediatamente massacrati tutti coloro che venissero colti coll'arma alla mano; — in un susseguente proclama del 2 aprile osserva che le sue truppe—non fecero sentire alla città tutti gli orrori di una presa d'assalto — Ma che altro voleva costui?

- (38) Secondo il Corriere Italiano di Vienna i beni sequestrati degli emigrati politici del Lombardo-Veneto ammontano a 90,000,000 circa di lire austriache.
- (39) \* Quando già tutta Italia era prostrata, e quattro mesi erano corsi sul primo furore delle vendette, dodici popolani, per iniquo processo furono sentenziati a morire della morte dei ladri: e dodici forche furono rizzate in fila sui baluardi al canton Mombello.
- (40)\* Un collegio di educazione pei fanciulli nel vicelo della Carità, diretto dal signor Guidi, in cui i Moravi entrarono la mattina del 1º aprile.
- (41) Pietro Venturini: uomo di legge, vecchie e podagroso, assai popolare fra i Bresciani.—
- (42) Gabetti Andrea di Urago Mella, sacerdote e maestro di scuola in Brescia, che la mattina del l'aprile dopte avuto l'as-

senso dall'uffiziale, uscendo da Torrelunga in cerca della sua povera madre, fu inseguito e preso, e fucilato in castello.

- (43 \* Mercanti di biade, onoratissimi, alle Cantarane poco lungi da Torrelunga: per dieci volte nella notte del 31 marzo entrarono in questa casa i feroci imperiali ferende e lacerando sempre il giovane Luigi di animo prode, ma infermo alle armi per travagliosa epilessia; finchè sul fare del di un croato fredtò con un colpo di grazia il corpo mutilato e malvivo e la infelicissima madre assistette a tutto il lungo ed orribile sagrifizio del suo figliuolo.
- (44) \* Carlo Zima è il nome non perituro di quel forte popolano il quale, come fu impeciato e infiammato si avventò ad uno di quei manigoldi, e l'avvinghiò per modo che arsero e morirono insieme: era fabbricante di carrozze, e aveva 27 anni.—
- (45) Nell'agosto del 1849 Garibaldi, scendendo da San Marino, l'imbarcò al Cesenatico con la sua moglie Anna e con alquarti della sua schiera sopra alcune barche pescarecce per dirigesi alla vôlta di Venezia; ma la flottiglia austriaca fu lor sopra c'improvviso, e Garibaldi a forza di remo e di vela giunse a toccare la spiaggia di Ravenna. Ma la sua diletta compagna, sfinita dalle fatiche della guerra e della fuga, gli moriva tra le braccia n sul prender terra: e l'infelice marito, addentratosi nella Pireta, raccomandò a una pietosa famiglia di contadini il cadavre della donna che gli avea dato due figli, e che dalla nativa Aperica lo avea seguito per combattere sempre al suo fianco le battaglie italiane.
- (46) Il (arriere Italiano di Vienna fu il primo tra i giornali a pubblicate la risposta che il generale Benedek fece in nome

di Radetzky alla deputazione de Bresciani che si presentsrone, per domandare la grazia di Tito Speri. Come poco appresso vedranno i lettori, il poeta non ha fatto altre che pocla in versi.

- (47) Avremmo voluto dare un accurato cenno biegrafico del conte Carlo Montanari di Verona, come anche dell'arciprete Grazioli! ma in qual modo averne oggi le necessarie natizie dai luoghi ov'essi nacquero e crebbero? Non faremo che trascrivere due brani di lettere che ci furono mandate in proposito.
  - Carlo Montanari era un ottimo e generoso uomo, apartenente per natali alla classe della nobiltà, e che amara di conversare sempre coi giovani più santamente accesi nel vero amore della patria. Il suo nome aveva ereditato la fam: tradizionale in famiglia, di generosità e di beneficenza; e presso il popolo era carissimo e venerato, donde poi tanto squallore in Verona quando si seppe del suo supplizio, che ne avesti letto sulla fisonomia della città il funebre avviso. Dopo condannato, la sua famiglia ottenne a stento di dagli un estremo addio. Il Montanari augurò a' suoi: « di nonsoffrire mai la fame e la sete. » Queste parole sono sacramental. Avea 42 anni. Non ho altri particolari. »
  - Bartolommeo Grazioli era un uomo sui 55 anni non so perche gli Austriaci nella sentenza gliene dieno 48). Da lungo tempo era parroco mitrato di Revere, grosso paese potto sulla riva del Po nella provincia mantovana. Era uomo di molto studio, e grandemente caritatevole. Si avea la fiducia d'tutti per la sua prudenza: faceva propaganda di buone idee edinterpretava il Vangelo nel senso vero della libertà del genere umano: ed era esempio di ogni virtu, nè di lui poteva dirsi Una cosa dice e altro fa. Fu tormentato lungamente in queere, ma

subì la imiqua tortura con animo fortissimo: dalle sue deposizioni nessumo fu compromesso. Era insomma un'anima nobilissima degna degli alti compagni ch'ebbe nella sua passione. Il processo di Mantova ha sette in otto martiri di una grandezza atraordinaria she pochi conoscono. Al Grazioli, innanzi di andare al patibolo fu mandato un prete per indurlo a scrivere una ritrattazione, ed egli il rimando con disdegnose ed alte parole.—

(48) Veli il Cap. X dell'Evangelio di S. Matteo. —

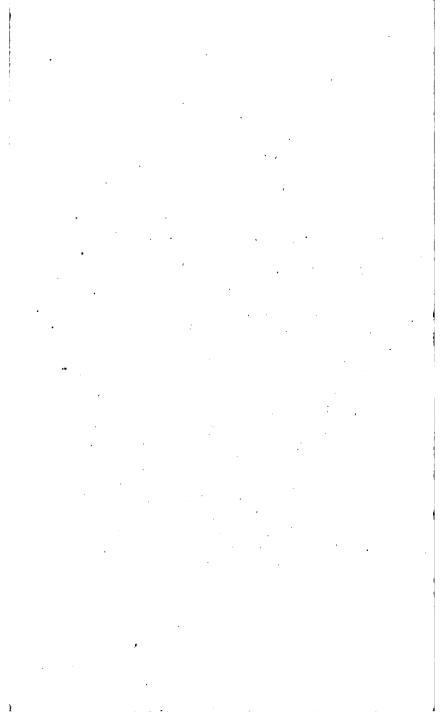

## NOMI E COGNOMI

CHE SI SONO POTUTI RICAVARE

**DEI MORTI** 

NELLE DIECI GIORNATE DI BRESCIA

lel 1**849**.

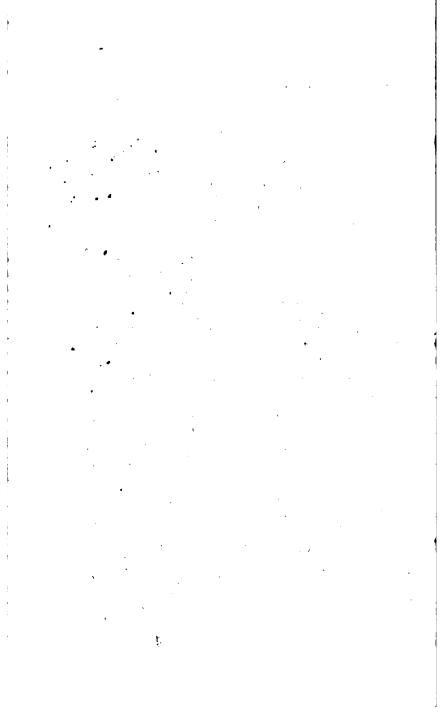



\*Brescia nel 1836 colpita dal flagello del cholera erigeva piamente nel suo cimitero un cenotafio comune ove tutte sono ricordate le vittima del contagio: ma non potra ora porre una colonna votiva a commemorazione dei martiri dell'italiana indipendenza. Noi con religioso sgomento qui trascriviamo i nomi che saranno gloriosi un giorno, come ora sono compianti e benedetti. Possa la carità della patria rendere questo fragile monumento durevole come le nostre speranze ed i nostri dolori. Alle vittime ignote che non hanno lasciato che un brano di cadavere irreconoscibile, e forse un'angoscia segreta in qualche umile cuore, provvegga la giustizia di Dio!

- 1. Albertani Angelo, di Brescia, massacrato.
- Anderloni Faustino, di Brescia, d'anni, 45, massacrato.
- 3. Angeli Andrea, di Brescia, d'anni 62, agricoltore, massacrato.
- 4. Apostoli Tommaso, di Brescia, morto all'ospedale per ferita di bomba.

- 5. Archetti Domenico, di Brescia.
- 6. Arrighini Federico, di Brescia, morto per ferite.
- 7. Arrighini Rosa, di Brescia, d'anni 30, cucitrice, ferita in sua casa, poi morta.
- 8. Baronio Pietro, di Brescia, d'anni 40, cuoco, preso e fucilato in castello.
- Bassi Pietro, di Brescia, d'anni 15, preso e fucilato in castello.
- Beccaguti Vincenzo, di Brescia, d'anni 52, massacrato.
- Bellini Giovanni, di Brescia, d'anni 48, cuoco, morto all'ospedale per ferite.
- 12. Berardi Pietro.
- 13. Bernasconi Antonio, di Bresoia, d'anni 38, muratore, massacrato dai soldati in cantina.
- 14. Berti Bortolo, di Brescia, d'anni 48.
- Bertolani Antonio, di Brescia, d'anni 51, muratore, ucciso.
- Bertolani Giuseppe, di Brescia, d'anni 27, muratore, figlio del suddetto, ucciso.
- Bertolani Luigi, di Brescia, d'anni 25, muratore, figlio del suddetto, ucciso.
- Bertua Giovanni, di Brescia, d'anni 48, este, preso in sua casa e fucilato sugli spalti dai soldati.
- 19. Bettini Marco.
- 20. Boggiani Faustino.
- 21. Bonata Pietro, di Brescia, d'anni 20, morto per ferite all'ospedale.
- Bonduri Andrea, di Brescia, d'anni 39, pristinaio, ucciso in sua casa, ammogliato e padre di tre teneri figli.
- Bonfanti Gio. Battista, di Brescia, d'anni 49, sarto e possidente, massacrata dai soldati che invasero la sua casa.

- 24. Bonservi Giovanni, di Milano, d'anni 57, indoratore, morto per ferita al braccio sinistro.
- Braga Pietro, di Brescia, d'anni 15, ucciso dai soldati.
- 26. Bracchi Carlo, di Brescia, d'anni 32.
- Bresciani Angelo, di Brescia, d'anni 29, ucciso dai soldati.
- 28. Bruschi Giuseppe, morto all'ospedale per ferite.
- 29. Buffi Gio. Antonio, di Brescia, d'anni 49, calzolaio.
- Calabi Carlo, di Brescia, d'anni 35, negoziante israelita, morto per ferite.
- Calzavelli Margherita, di Breacia, d'anni 70, uccisa dai soldati.
- 32. Capellini Giovanni, di Brescia, morto per ferite.
- 33. Carobi Pietro, di Brescia, d'anni 67.
- 34. Cassamali Giuseppe, morto per ferite.
- Chiodo Pietro, di Bedizzole, d'anni 25, farmacista, morto in combattimento.
- Chiodo Gio. Battista, di Bedizzole, d'anni 20, studente, fratello del suddetto, ferito in ambe le braccia, ed amputato che ne moriva.
- 37. Cominardi Vinc., morto all'ospedale per ferite.
- 38. Canti Gaetano, di Brescia, d'anni 39.
- Corsetti Antonio, di Gargnano, d'anni 18, studente, morto in combattimento.
- Costa Giacinta, di Brescia, d'anni 88, uccisa dai soldati.
- 41. David Carlo, di Brescia, d'anni 46.
- 42. Duina Gio. Battista, di Brescia, d'anni 46, uceiso dai soldati.
- 43. Eretico Gio. Battista, d'anni 56.
- Ferrari Luigi, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.

- 45. Ferretti Giuseppe, di Brescia, d'anni 47, vetturale, ferito in fronte da una palla e morto.
- 46. Filippi Andrea, d'anni 60.
- Fogliata Gio. Battista, morto all'ospedale per ferite.
- 48. Francinelli Pietro, di Brescia, d'anni 48, ucciso dai soldati.
- Franzoni Benedette, di Brescia, d'ami 29, macinatore.
- Franzoni Gio. Battista, di Brescia, d'anni 31, agente di negozio.
- Gabaglio Fedele, di Bresoia, d'anni 66, muratore, massacrato dai soldati nella sua esntina dove si era nascosto.
- Gahaglio Francesco, di Brescia, d'anni 24, massacrato come sopra.
- Gabetti Andrea, di Urago Mella, d'anni 41, sacerdote.
- Gazzoli Pietro, di Volta Bresciana, d'anni 35, agricoltore.
- Genovesi Gerolamo, morto all'ospedale per ferite.
- 56. Gherber Alberto, Svizzero, d'anni 19, cameriere, gettato dalla finestra dai soldati che ne invasero la casa, moriva.
- Gigalini Gio. Battista, di Brescia, d'anni 29, barbitonsore.
- 58. Giacomini Francesco, di Brescia, d'anni 32.
- Giuliani Giuseppe, di Brescia, sarto, colpito da bomba, moriva.
- Godi Giovanni, di Brescia, d'anni 39, ucciso dai soldati.
- Grassi Giovanni, di Brescia, d'anni 22, pristinaio.

- 62. Guerini Cesare, di Brescia, d'anni 23, dottore in leggi, ferito al ginocchio in combattimento fu amputato, e moriva.
- Guerini Paolo, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.
- 64. Guerini Carlo, di Brescia, d'anni 44.
- 65. Inselvini Gio. Batt., di Brescia, d'anni 32, oste.
- 66. Lecchi Benedetto, di Brescia, d'anni 72, falegname, massacrato in sua casa.
- Locatelli Francesco, di Brescia, d'anni 67, ucciso dai soldati.
- 68. Longhi Innocente.
- Lovatini Temistocle, di Brescia, d'anni 19, studente.
- 70. Lumieri Giovanni di Brescia, d'anni 40, sensale.
- Maffezzoni Giuseppe, di Brescia, d'anni 66, domestico, ucciso dai soldati.
- 72. Marti Giuseppe, d'anni 55, agricoltore.
- 73. Mazza Angelo, di Brescia, d'anni 22, argentiere.
- 74. Mazza Faustino, di Brescia, d'anni 77, sacerdote, venne abbruciato dai soldati.
- 75. Mayer Carlo, d'anni 32.
- 76. Melchiorri Rosa, di Brescia, uccisa dai soldati.
- 77. Micheli Pietro, di Brescia, d'anni 40.
- 78. Mottinelli Lorenzo, di Brescia, d'anni 57.
- 79. Mostacchini Antonio, di Brescia, oste, ucciso dai soldati in sua casa.
- 80. Ninzola Luigi, di Brescia, d'anni 31.
- 81. Novelli Giuseppe, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.
- 82. Nullo Cesare, di Brescia, d'anni 24, negoziante, ferito, fu fatto prigioniero e fucilato.
- 83. Onofrio Gio. Battista, di Brescia, d'anni 50, possidente, ferito nella coscia destra. moriva.

- 84. Paderni Giuseppe, di Brescia.
- 85. Pari Alessandra, di Brescia, incendiata.
- Parolari Luigi, di Brescia, d'anni 28, negoziante di biade, martoriato ed ucciso in sua casa.
- Parzani Andrea, di Brescia, d'anni 56, canestraio, morto di ferite ricevute in combattimento.
- 88. Pasotti Felice, di Brescia, possidente, pristinaio, uscendo da città il giorno dopo le ostilità, venne ucciso dai soldati, che lo spogliarono di alcune migliaia di lire, nella partizione delle quali essendo nato contrasto col loro ufficiale, lo uccisero.
- Pasqualigo Gaetano, di Brescia, d'anni 65, giornaliere.
- Pedrini Barbara, di Brescia, d'anni 65, cucitrice, uccisa dai soldati.
- Pellegrini Santa, di Brescia, d'anni 65, abbruciata.
- 92. Pellizzari Bortolo, di Brescia, d'anni 66, ucciso dai soldati.
- Perati Pietro, di Brescia, morto all'ospedale per ferita di bomba.
- 94. Patiroli Giacomo, di Brescia, d'anni 68, patinista, colpito da fucilata uscendo da casa.
- 95. Perlotti Faustino, morto all'ospedale per ferite.
- 96. Peroni Bortolo, di Brescia, d'anni 61, possidente ed oste, martoriato e ferito venne gettato dalla finestra dal 4º piano della sua casa, alla quale i soldati diedero fuoco dopo saccheggiata.
- Peroni Pietro, di Brescia, d'anni 27, figlio del suddetto, martoriato come sopra.
- 98. Piazza Luigi, d'anni 60, giornaliere.
- 99. Pini Giacomo, d'anni 60.

- 100. Prina Giacomo, morto all'ospedale per ferite.
- 101. Radici Serina, di Brescia, d'anni 42 moglie del direttore del collegio Guidi, invaso il collegio dai soldati venne uccisa con 10 alunni dell'età dalli 8 agli 11 anni.
- 102. Ragni Giovanni, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.
- Ragni Bortolo, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.
- 104. Ragni Faustino, di Brescia.
- 105. Rienzi Antonio.
- 106. Ronchetti Pietro, morto all'ospedale per ferite.
- Ronchi Gaetano, ferito sulle mura da una palla in fronte, moriva.
- 108. Rubini Francesco, di Brescia, d'anni 13, studente nel collegio Guidi, ucciso dai soldati.
- Sandri Giacomo, di Brescia, d'anni 50, ucciso dai soldati.
- 110. Sandrini Andrea, di Brescia, d'anni 37, vetturale, ferito, moriva nell'ospedale.
- 111. Serafini Paolo, d'anni 37.
- 112. Severgnini Paolo.
- 113. Sigalini Francesco, d'anni 41.
- 114. Squassini Luigia, di Brescia, d'anni 24, cucitrice, ferita dai soldati in sua casa e poi morta.
- 115. Tavelli Michele.
- 116. Tavelli-Lubbi Teresa, di Brescia, d'anni 17, sposa da mesi, uccisa dai soldati.
- Tedeschi Cesare , d'Adro , possidente , prigioniero, fu fucilato.
- 118. Tisi Giuseppe, di Gargnano, d'anni 36, maiolino, morto in combattimento.
- Tosi Massimiliano, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.

- Tosini Giorgio, di Brescia, d'anni 70, calzolaio, ferito da bomba, moriva.
- 121. Trenchi Beniamino, di Brescia, morto all'ospedale per ferite. ...
- 122. Trentini Giovanni, di Brescia, d'anni 64, ucciso dai soldati.
- 123. Valsecchi Luigi, morto all'ospedale per ferite.
- 124. Vanini Luigi, d'anni 45.
- 125. Ventura Luigi, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.
- 126. Venturini Pietro, di Brescia, d'anni 63, fu preso inerme in casa sua, condotto in castello e fucilato.
- 127. Vicentini Gio. Battista, d'anni 70, ucciso dai soldati.
- 128. Vicentini Pietro, d'anni 50, ucciso dai soldati.
- 129. Vicentini Luigi, d'anni 35, ucciso dai soldati.
- 130. Vimercati Ulisse, d'anni 18.
- 131. Vonong Carlo, Ungherese, d'anni 40, si battè da prode, e moriva in combattimento.
- 132. Zambelli Teresa, di Brescia, d'anni 73, madre del direttore Guidi, massacrata in sua casa.
- 133. Zamboni Catterina, maritata Fava, di Brescia, morta per ferita di bomba.
- 134. Zatti Costantino, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.
- Zatti Paolo, di Brescia, morto all'ospedale per ferite.
- 136. Zima Carlo, di Brescia, d'anni 27, fabbricante di carrozze, abbruciato vivo con un croato.
- 137. Frate Arcangelo, da Brescia, d'anni 75, P. Francescano, ucciso da un croato in sua casa.

Oltre ai sunnominati si debbono aggiungere:

- Diciassette morti trovati in parrocchia Sanța Maria Calchera non riconosciuti.
- Altri tre, i di cui cadaveri mutilati si rinvennero nell'orto del Dazio porta Torrelunga, e che non erano riconoscibili.
- c. Venti individui Bergamaschi appartenenti alla legione Camozzi stati rinvenuti morti in casa Caldera nel comune di Fiumicello; nel territorio del qual comune furono pure trovati altri quattro individui appartenenti alla stessa legione.
- d. Altri 16 individui della stessa legione, dei quali 11 Bergamaschi, 5 della provincia bresciana, che, fatti prigionieri e condotti in castello furono fucilati.
- e. Il 5 aprile 1849 furono sepolti altri 29 individui morti nei combattimenti del 30 e 31 marzo e lo aprile, i quali vennero raccolti nella fossa della città tra porta Torrelunga e il Casino della Polveriera.
- Al numero risultante dal presente quadro ve ne sarebbero da aggiungere molti altri, che venivano nei giorni del trambusto seppelliti dai cittadini, ed altri sotterrati dal militare all'insaputa del civile.
  - Nomi dei 12 popolani stati appiccati, 6 il giorno 9, e gli altri 6 il susseguente giorno 10 luglio per aver preso parte alla insurrezione di Brescia: ciò per sentenza del Consiglio di guerra radunatosi per ordine dell'I. R. comando dell'armata d'Italia.
  - Maccarinelli Pietro, detto Cicca, di Brescia, d'anni 31, nubile, macellaio.
  - Rizzi Costantino, detto *Pitanzini*, di Brescia, d'anni 31, ammogliato e padre, tintore.

Bianchi Vincenzo, di Pavia, d'anni 26, nubile, orefice. Gobbi Bortolo, di Lumezzane, provincia di Brescia, di anni 19, nubile, calzolaio.

Conegatti Gaetano, di Bresett, d'anni 38, nubile, tintore.

Dall'Era Giovanni detto Gobbo, di Brescia, d'anni 27, nubile, macellaio.

Avanzi Giovanni, detto Pestaos od Inoci, di Brescia, d'anni 46, vedovo con due figli, calzolaio.

Zanini Napoleone, di Brescia, d'anni 29, nubile, muratore.

Zanini Pietro, di Villanova, provincia di Brescia, di anni 45, ammogliato e padre, fruttivendolo.

Zanini Pietro, detto Peteo, di Brescia, d'anni 30, nubile, fruttivendolo.

Zappani Francesco, di S. Eufemia, provincia di Brescia, d'anni 31, nubile, falegname.

Maggi Bonafino, detto Barabba, di Milano, d'anni 30, nubile, macchinista.

E mentre si compieva tutto questo atroce sacrifizio, i venderecci giornali di un paese vicino a noi come chiamavano essi l'unanime e disciplinato moto di Brescia? — Tumulto di poveraglia e furore di matta demagogia! —

Ed è questo uno fra i tanti e gravi insulti che gl'Italiani non avrebbero a dimenticar mai, se pure imparassero ad esser savi una volta e a non confidare che in sè medesimi, stretti in un solo volere!

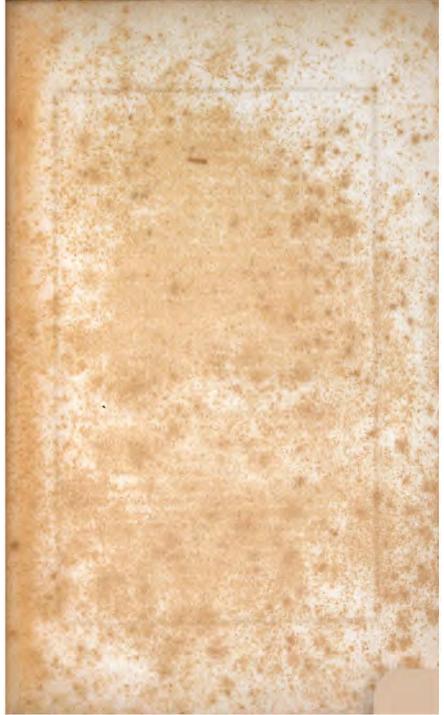



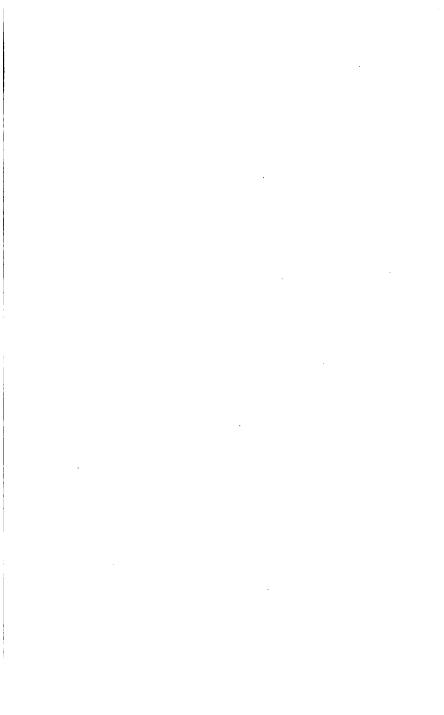

•

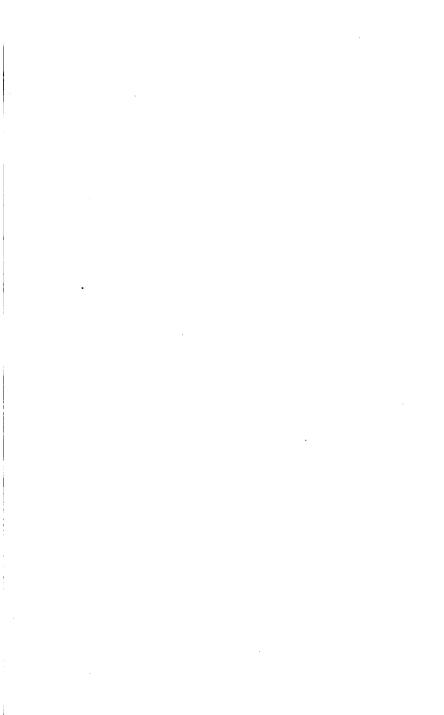

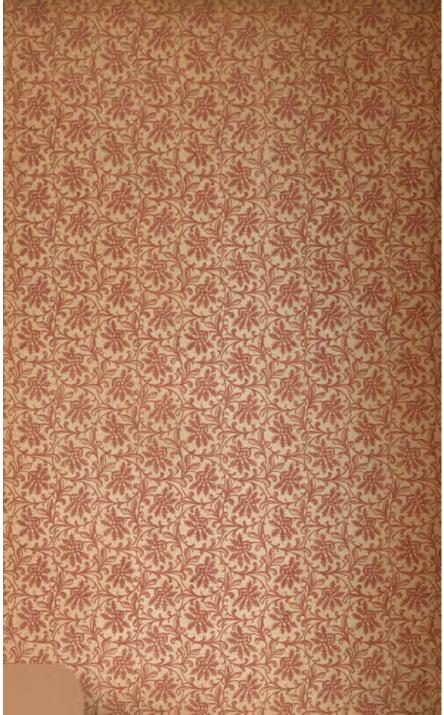

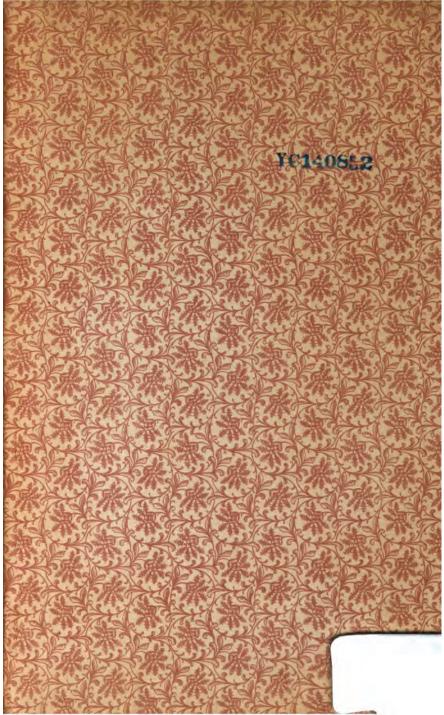

